# SAGRICOLTUR

5 85 7/3

L' AGRICOLTURA A R T I

COM MERCIO

TERAMO
IN SEGUITO DELLA EREZZIONE
DELLE
SOCIETA PADRIOTICHE
NEGLI APRUZZI
DELL'AVVOCATO

D. G. F. NARDI.



TERAMO )( M. DCC. LXXXIX. )(

NELLA STAMPERIA BONOLIS PERSILVIO CONSORTI E GIROLAMO MORELLI CON PERMESSO.



### A SUA ECCELLENZA

IL SIGNORE

## D.FERDINANDO

#### CORRADINI

SUPREMO DIRETTORE DELLE REALI FINANZE DEL REGNO DI NAPOLI CC.



Libri di Politica, e ai publica Economia parlano con trasporto di riforme di costumi e di legislazione, e di nuovo sistema per

la migliorazione, ed accrescimento dell'Agricoltura, delle Arti, del Commercio. Vi si trascrivono con

orgoglio, ed una insultante impertinenza. Intendo solo a vantaggio della Popolazione, tra cui vivo, ristringere in pochi fogli, quanto in molti volumi stà detta, ed uduttarne la prottica il meglio, che per me si potrà. Ma lo ho creduto, che fosse un obbligo preciso di ogni Scrittore, che si ponga a trattare di cose siffatte, presentarle al Supremo Direttore delle Regali Finanze, il quale, regolando gl' interessi di un Regno, è il Maestro più rischiarato e conveniente di una materia, che ha sempre fra le mani. E tantoppiù ciò è devuto, quando nel medesimo concorrono le qualità, che ornano l' E. S., estenzione di talenti, fondo di cognizioni, dirittezza di cuore, e quel tratto abituale di beneficenza, che traluce in tutte le sue operazioni.

Nell'atto adu-que, cho mi so una necestità assoluta di consagrare all' E. S. i presenti Saggi qualsisiano, la prego accoglierli con il compatimento proprio alla sua bontà. Se avranzo poi la sorte di esser letti, se potessero meritare la sua Protezzione, sono sicuro, il dente d'l'invidia non potrebbe l'acerarli, l'approvazione, e cosiderazione della Nazione, per cui scrivo, sarebbero conseguen-

4.0

ti; E le Società Padriottiche stesse ne farebbero quell'uso, che si stimasse convenire alla solida utilità, ed accrescimento dell'avvilita Agricoltura, delle Arti neglette, e del Commercio di niuna sorta, che ora vi ha negli Apruzzi. E raccomandandomele caldamente, col maggior rispetto sono.

Dell' E. S.

Teramo 20. Febbrajo 1789.

Dino, ed Obimo Servidor vero Gianfrancesco Nardi.

## INTRODUZIONE.

UANDO si pensi al bene di un Pepolo, e procurar si voglia la di lui Twospes of selicità, sembia non aversi altrimenti a fare. che ciocchè da' Savj Agricoltori si osserva, alloracche ad un Albore inferto apprestar vogliano il rimedio. Eglino a medicarne l'infradiciamento, no 'l coprono di gomma o di altra mareria; ne prendono di mira o le frondi, o i rami. Aprono il tronco, ne tolgono la carie interna; e se ciò non basti, profondano le mediche incisioni al pedale, e fin nelle radici. beneficentissimo nostro Re ha erette negli Apruzzi le Società Padrie, le quali procurino la migliorazione dell' Agricoltura, delle Arti, del Commercio. Non saranno conseguiti i Voti, se prima sradi-

cati, gli, abusi,, ce, le, male, contratte abitu- ; dini, non verrà riformato il Costume, e la publica Educazione. La buona educazione, fonce di usi moderati e giusti allatta ed abitua l'industria e la satiga nell' Uomo. Il costume, o sieno le morali Virtu soni no gl' istrumenti, che utilmente diriggono il cuore del Cittadino. La Politica l' Economia, stessa debbon, chiamare, in di loro soccorso l'Etica Le leggi tutte, non ostanti i di loro sugori, senza di questa non sono osservate: e la Politica Il Economica, le leggi, riposar debbono sopra la base del costume e dell'educazione per la perenne suss stenza. Sarà possibile quindi, che stiano i costumi senza le leggi, ma non mai le leggi senza il costume: Impercioca che, dice un Filosofo, quantunque gli Uomini sieno mossi da naturali necessità, e dalla cupidità di avere, che sono grandi forze motrici a rendengli industriosi, senza una savia educazione e bene impressi abirr, o non faranno cosa o male

Le Società. Padriotiche, qualuncue virtuoso regolamento cadra, come tante altre buone leggi, se gli costumi, gli usi

la prattica della ricevuta educazione, la morale insomma non sarà analoga e vi resista. Si proporranno nuovi metodi, nuovi Istromenti per la migliorazione di tutti i rami dell' Agricoltura, per l'eccitamento alle buone arti, per l'ingrandimento del Commercio: la corruttela del publico costume, che si succhia col latte; che si fissa con tenacità e che si trasmette di discendenza in discendenza, osterà alle disposizioni del Rè, annienterà i sforzi delle Accademie e de Savj amorevoli. Avrebbe perciò a darsi al pedale; portarsi il coltello anatomico alla radice. Si dovrebbe cominciare dalla riforma della publica educazione; la quale specialmente dipendendo dalla morale Religiosa, primieramente di questa, con quel rispetto che ad un buon Credente conviene, ragionare bisogna.

La nostra Religione veramente santa, fondata su di ragionevoli principi ed ajutata dalla divina Revelazione principalmente esiggono dall' Uomo, l'amor di Dio, e del Prossimo, ed un culto semplice; puro, e religioso, quale dall' univer-

sa'e Chiesa viene autorizzato, non sembra pratticata con quel zelo , ed unità, chè corrisponde allo spirito ed alla chiarezza del Vangelo. Il buon Cristiano non può non commuoversi al mirar per la semplice istruzione de' divini precetti formati cotanti numerosi libri, ed una prattica diversa, quante sono le Diocesi, le Parocchie, gli Ordini Monastici , le Famiglie . E' necessario perciò dalla Gerarchia Chiesastica convenirsi in un Catechismo breve, facile, netto da ogni superfluità, rendersi universale, e questo soto insegnarsi ad esclusione di ogni altro . Simigliante Catechismo avrebbe a formare principalmente il publico costume , ed influire dolcemente al bene della Popolazione.

In que Precetti del Decalogo = Amar Dio: Onorare il Padre, e la Madre vi ha bisogno di molta insistenza, ed amplificazione. Da essi deve farsi discendere l'obbligo de doveri, e delle subordinazioni sociali. Spiegar si deve, come dopo Dio, sommo Principio, e Moderatore dell'Universo, si abbia a venerare il Principe, le

Tienes C.V. quain said

sue leggi, i Magistrati (4), i Padri di Famiglia, i Savj, i Vecchi, le Persone utili allo Stato: Dichiarare gli oblighi, che ne derivano, e corrispondono alla condizione, al mestiere, all'otà. Ecco il principal fondamento dell' universale educazione. Non si può esprimere quanto su di ciò si manchi da taluni, che sono destipati ad istruire i fanciulli; e perciò si osservano ordinariamente, non pochi Cittadini indoverosi , disleali , sfaccendati , senza subordinazione e senza costume . Perchè ognuno resti di tuttocciò convinto, basta, che osservi, rarissimo esservi alcuno fra noi, che prima dell'età della maturezza non sia guasto e tendente al-

(a). Post Deos immortales iis bominibus secundas & bonoris & glorie sedes deberi, qui publici muneris magistratum gerunt, & egregia virtute & industria sua exterorum vitam moderantur. Cod. tit. de soft. divers. Judic. & tit. ut omnes Jud. tam civ. quam crim.

sa'e Chiesa viene autorizzato, non sembra pratticata con quel zelo, ed unità, che corrisponde allo spirito ed alla chiarezza del Vangelo. Il buon Cristiano non può non commuoversi al mirar per la semplice istruzione de divini precetti formati cotanti numerosi libri, ed una prattica diversa, quante sono le Diocesi, le Parocchie, gli Ordini Monastici , le Famiglie . E' necessario perciò dalla Gerarchia Chiesastica convenirsi in un Catechismo breve, facile, netto da ogni superfluità, rendersi universale, e questo solo insegnarsi ad esclusione di ogni altro . Simigliante Catechismo avrebbe a formare principalmente il publico costume , ed influire dolcemente al bene della Popolazione.

In que'Precetti del Decalogo = Amar Dio: Onorare il Padre, e la Madre vi ha bisogno di molta insistenza, ed amplificazione. Da essi deve farsi discendere l'obbligo de' doveri, e delle subordinazioni sociali. Spiegar si deve, come dopo Dio, sommo Principio, e Moderatore dell' Universo, si abbia a venerare il Principe, le

THE MAN YER SUCE

sue leggi, i Magistrati (4), i Padri di Famiglia, i Savi, i Vecchi, le Persone utili allo Stato: Dichiarare gli oblighi, che ne derivano, e corrispondono alla condizione, al mestiere, all'otà. Ecco il principal fondamento dell' universale educazione. Non si può esprimere quanto su di ciò si manchi da taluni, che sono destipati ad istruire i fanciulli, e perciò si osservano ordinariamente non pochi Cittadini indoverosi , disleali , sfaccendati , senza subordinazione e senza costume . Perchè ognuno resti di tuttocciò convinto, basta, che osservi, rarissimo esservi alcuno fra noi, che prima dell'età della maturezza non sia guasto e tendente al-

<sup>(</sup>a) Post Deos immortales iis bominibus secundas & bonoris & glorie sedes deberi, qui publici muneris magistratum gerunt, & egregia virtue & industria sua exterorum vitam moderantur, Cod. tit. de off. divers. Judic. & tit. ut omnes Jud. tama civ. quam crim.

la sregolatezza le La sperienza facendo tor care, con mano non esserci utile lo scostari ci dalla via della virtù, ci pone in quels la dell' adempimento de doveri . Le dis sgranie adunque fino la questo punto ci ammaestrano, non la buona educazione. annill nostro Divino Legislatore prescrisse l'amoradi Dio, e del Prossimo: ma il Prossimo non può amarsi senza procurassi la di lui utilità, e se voglia viversi a di lui spese (a). Più nell'antica legge dalla nuova confermata si trova prescritto: Cadauno mangi il pane col sudore del suo volto, CRISTO stesso ci die l'esempio della fatica, i suoi Discepoli , gli Claracia dos la resistante a la con Aponia

<sup>(2)</sup> Non vorrei che alcuno mi caricasse quoler io tutti rimenare alla Zappa, 
ied all'Aratro. Sotto la parola della fativa 
io comprendo l'adempimento de doveri del 
Proprio Stato; ed altra mira non ho; 
che di escludere l'ozio da ogni sorta li 
classe; come appensatore di tutti i mali 
nella Società.

Apostoligai primi Santie del Cristianesimo? Dunque Dio dopo i primi precetti vuole la fatica ? Quindi, nell'andamento del Catechismo deve replicarsi simile verità : Che ogni Uomo è nel preciso obbligo di faticare : Che non faticando, vive a danno del fuo Prossimo Ciò sarebbe un odiarlo, non vivere secondo Dio, e secondo la legge: Che la fatica sia un bene: Imperciocche fenza di essa ta vita sarebbe divorata dalta noja y si malori del corpo; indivisibili, e taglierebbero to stame dell' età ne più verdi , e teneri anni : Portare infine la fatica de vicchezze, e la considerazione fra gli Uomini. Pare, che questi sentimenti isieno superiori all' intelligenza de Fanciulli e del Volgo. Pure, quando loro fossero con amorevolezza spiegati, sarebbero capiti; Ed in ogni caso basterebbe seminare tali grani. L'età adulta, l'esempio, il discorrerne molte volte ; gli svilupperebbero, e ne farebbero capire la verità 

Se la fatica ei viene comandata da Dio sis è un idono datoci per alleggerire sismali save principalmente sa volgersita

ciò, che ci nudre, e che provvede a bisogni di nostra primitiva necessità. Perciò l' Agricoltura dev essere dopo la Religione il nostro primo pensiere: E perciò dovrebbe formarsi anco un Calendario
prattico diretto secondo le sperienze delle Accademie, ed i lumi della Fisica, e dell' Astronomia (a) Gl' Istrumenti Agrarj, la loro manoduzione, le
osservazioni sulle qualità delle terre, la
di loro preparazione con i concimi diversi, colle marghe, colle crete, i tempi de'
lavori, delle seminagioni, delle messi,
delle vendemie, della colligenza delle fruta, non dovrebbero esservi obliate,

Siffatti Catechismi, i quali siabilirebbero fra noi la publica educazione, e che sarebbero il manuale della Nazione,

non

<sup>(</sup>a) Dopo le sperienze de nostri Contadini, e le dimostrazioni dell' Abb. Toaldo, megar gl' influssi meteorologici sulle terre, come su di tutti i Corpi, saprebbe di Vera demenza.

non tlovrebbe commettersi, che a primi Uomini del Regno: (a) Ogni Paroco; qualunque Maestro di Gioventà, ciascun Padre di Famiglia istruito, avrebbe adobbligarsi di provvedersi rispettivamente di libri somiglianti, da ciascuno secondo il proprio stato spiegarsi; acciò l' istruzione essendo uniforme; uniforme ed unica fosse anco l'educazione. Così influendo questa l'amore alla fatica, formerebbe il gusto, l'abitudine per la prattica ed uso dell'Agricoltura, Arti, e Commercio.

I Fanciulli da noi ora ricevono una educazione corrotta e tendente ad una generale dissoluzione della Società. Si mandano alla scuola sotto qualche Pedante, o ad apprendere alcun' arte per qualche ora del giorno. Si lascia indi loro perde-

(a) Replico, che i primi Uomini dello stato Ecclesiassico aurebbero da formare il Catechismo Religioso, ed i Matematici, i Fisici gli Economisti il Calendario o Catechismo Rustico. re il tempo nell' inazione, e rel vedere è pratricare fra il basso Popolo sempre incivile e scostumato. (a) Come sperare, che non diventino peggiori degli Avi? Perchè, dopo i studj, la civile figliuolanza non impiegarsi alle arti di gusto; e perchè i fanciulli Artegiani dopo le istruzzioni delle arti non potrebbero portarsi alla Campagna alle operazioni o agrarie, o ginnastiche, o inculcarsi loro di leggere, e di scrivere? Nelle culte Nazioni tu ti imparano questi primi rudimenti, e sempre impiegati sono, di qualunque classe tiensi, ad apprendere le arti liberali e meccaniche. Quindi non mancano di Agri-

<sup>(</sup>a) Gli esempj di ruttanti crapule, sonnolenti, sbadiglianti, cascanti di vezzi, con
tutti quegli atti sconci, sgarbati, dissotuti, ridicoli, non vi guastan meno i primi embrioni del Corpo civile. E volengli appresso ridurre per gli orecchi, o per lezioni è un perdere il tempo. Gen. Com.
Part. 1. S. vi.

coltori, di Anteggiani, di Marinai , di "Soldati, di Scrittoria di prim ordine cc. Noi, per, contrano siam privi di tutti, i Soggetti anco di un calibro mediocre . Le nostre Classi, sono difformate : Il Popolo è contento di essere piuttosio poverissimo che, riqunciare alle feste (a) ai lgudchi, ai spettacoli alla deboscia. Or qual profitto potrà trarge l'Agricoltura, le Aru, ed il Commercio ? Di qual vantaggio sarango le Padrie Società, ove manchi, chi voglia veramente faticare ded attendere alla cultura delle terre. ed all'esercizio de' mestieri? E chi, diciamolo in una THE THIRD ST. C. LINE DUR MARCARO di Agri--lcs

(a) lo mi protesto, che siccome vorrei tolte tutte le Feste inventate dal lusso e dalla oziosità de Popoli; cesì mon
ardisco di parlare di quelle, che sono state istituite di vera osservanza dalla (hissa.
Quando fossero sautificate
a norma, de procette del decalogo condjuvi choro acceptamine ad abitiume sil
buon costume.

parola, crede ottimamente essersi diportato, ed impiegate benissimo le ore della vita, nel niente fare.

Affinche dunque le ottime intenzioni del Sovrano non sieno eluse, ne gittati vanamente i fondi per i Precettori, per le Accademie, per le Società, per le istituzioni delle buone leggi, è necessità indispensabile prima di ogn'altra cosa portar la riforma su'l costume, e sulla pu-blica educazione. I Catechismi additati giugnerebbero quasi all' intento, e sarebbero più efficaci di qualunque altro stabilimento. Ma siccome le leggi politiche sono sempre neglette, se un Tribunale non venga incaricato della di loro osservanza, fa uopo, che Persone gravi, intelligenti, e fuori del bisogno a bella posta ne sieno autorizzate. Due Censori, i quali abbiano la faccoltà di poter sostituire ne luoghi principali della Provincia, dovrebbero crearsi per farle eseguire. Questi avrebbero con pene ad astringere a faticare tutti, che non vivessero di rendita, o dell' esercizio del travaglio, e

de' mestieri, (a) proibirebbero i baccanali, i tripudi, la deboscia, la scostumatezza. Baderebbero, perchè venissero rettamente amministrati i Luoghi Pii, e più uti-

<sup>(</sup>a) Gli Uomini, per quanto in contrario possan dire alcuni Poinici, sono quasi sempre irragionevoli, e sempre poi inconseguenti nelle di loro operazioni. Sian pure Filosofi , gravi per gradi , per cognizioni, per età, essi tornano sovente al guidalesco. Quindi le leggi, la forza del Governo dev essere in veglia continua a rimenargli in strada. Pare, che con tali determinazioni si voglia soverchiamente restringere le umane azioni, e nulla lasciarsi all' attività ed energia dello spirito dell' Uomo: Ma a ben riflettersi , ciò non è vero . Non si cerca , ne altro si pretende , che debba ognun faticare, e non perder tempo. Non si limita la specie, e la quarità della fatica; Si dice solo, che l'ozio è un delitto di aito tradimento contro la Società.

utili allo Stato (a) ed interpreti fedelli delle leggi, e della reale beneficenza provvederebbero a tuttocciò, che confluir potesse alla migliorazione de' Popoli.

Jo ben sò ciocchè abbiane i Politici disputato sulla riforma delle Società corrotte. An detto esser pericolosa, e diffi-

(a Fra gli altri utili pii Luoghi in Teramo vi ha l'Ospedale degli Accationi detto di S. Antonio Abbate. Si è introdotto il piissimo uso di ricevervi i Projetti: Ma la scarsa rendita non giunge ai bisogni della Provincia, per cui dovendosi mandare in luoghi lontoni, questi inselici figli della

disgrazia vengono quasi a perire. Si avrebbero a togliere tutte le spese delle feste, e delle fabriche di tale Ospedale; impiegarsi la rendita nettamente ed unicamente a questa venerabil opera; e supplicarsi il beneficentissimo nosro Monarca ad univi ascumaltro fondo; onde potessero tutti i bastardi alimentarsi, ed educarsi, acciò addivenissero utili membri dello Stato.

cile impresa raddrizzare l' ordine publico sulla condizione delle persone potenti; Che quelle Nazioni, le quali vivono nella rozzezza della Natura, sieno più a portata di ricevere un corpo di leggi secondo i dettami del diritto público, e della Filosofia: E che il Governo in tali casi di corruzzioni universali, non possa, che lenire, ed occuparsi a riformare un abuso con un altro abuso. Io crederei, che nella nostra Provincia non dovessero avverarsi tai lugubri ragionamenti. Fra noi non vi ha Potenti; I Feudatarj son pochi, e non molto per le fortune si sco-stano dal livello de semplici Proprietari. Si può dire che l'uguaglianza sia un partaggio di questa povera e picciola Provincia. Abbiamo anco il vantaggio di non essere oppressi ed incatenati dal fasto, ne dal raffinamento della voluttà: e di essere diffusi in molti membri della Società nostra i lumi della moderazione, e delle virtù morali, come delle Scienze superiori. Vi ha ragguardevoli Soggetti, che in abito semplice ed in contegno modesto ripetono ai Popoli doversi tolerare amaamare, beneficare. Questo provvedimento accompagnato dall'esempio, è un veicolo sicuro a preparare i Popoli alla riforma, ed al ricevimento delle buone istruzioni.

Ma quando anco, rispetto a noi, non sosse vero tuttociò, io ardisco oppormi al mesto lamento di questi Dotti. I Romani erano di già corrotti, in tempocchè elessero i Censori (a) Avevano gustati i comodi delle arti da lusso; erano stati avvelenati dalle ricchezze di doviziosissimi Popoli da essi soggiogati: Erano fra Ioro non pochi Potenti, Nobili, Ambi-ziosi, Avari, Facinorosi, Oppressori, Scellerati. La Censura frenò la baldanza, scosse l'inerzia, richiamò, e stabilì il costume, la fatica, e su il sostegno di una Republica per lungo tempo, la quale altrimenti, molti secoli prima, sarebbe rimasta oppressa dalla sua grandezza : Come dunque dopo un tanto esempio po-

<sup>(</sup>a) I Censori in Roma furono eletti nell' amo 311. della sua fondazzone Liv. Lib. 4.

trà menarsi buono a' Politici quanto ci annunziano sull'impossibilità della riforma.

di un Popolo già corrotto?

So pure, non aver io detto ne presenti Saggi cosa di nuovo, e non aver fatto, che Eco ai Scrittori più rischiaratti; Ma tuttocciò, che conduce al bene di un Popolo, dev essere eternamente ripetuto, finoacchè se ne vegga l'intiera esecuzione. (a) Difficile è poi in morale, aggiungere a tempi nostri quelchè non sia stato pensato, ne scritto giammai. La sola Fisica marcia a gran passi per sentieri a noi fin ora ignoti, e potrà vantarsi di simigliante qualità. Spero però, che non

sa-

<sup>(</sup>a) Oltrecchè i Letterati, che sono provveduti di Libri, che trattano di siffatte materie, non entrano in queste memorie. Esse sono dirette ad istruire, ed a giovare agli Agricoltori, agli Arteggiani, a Negozianti, alla bassa e minuta Gente, che ci danno a mangiare; e che sostentano le famigliè e lo Stato.

sarò rincrescevole ne' miei dettagli: Giacchè mi sono storzato di unire a folla i
sentimenti, e di allontanare le vane parole. Comunque infine mi sarò, prego ciascuno, il quale sì compiacerà leggerli,
prender misura, e calcolarne il valore non
per loro stessi, ma dalla volontà dell' Autore, il quale ha creduto così giovare
alla Padria, ed adempiere agli oblighi di
un'utile Cittadino,







## RICOLTURA.

Гавилто il costume in una Nazione, per conservarlo, e perpetuarlo in essa, non vi ha certamente mezzo più valevole dell' Agricoltura . Mezzo inesausto, quanto la Natura; e mez-zo, che quanto più venga pratticato, più ne bisognà, e presta de' soccorsi. Alla sola Agricoltura è dato , di hon mai stancare le azioni della vita; porger-

e proporci novelli piaceri fra l' innocenza, realizari veri beni coll' abbondanza; non farci sentire il peso della no a, occupandoci sempre. Essa prolungà i nostri giorni fra il contento; ci fa amare, e ci porge i mezzi

#### and she as the as the as the same as the as the as the

per soccorrere a' nostri simili ; accresce le forze del corpo, ci esenta dalle malattie ; ed estende la vita ad una estrema vecchiezza. Chi ha cambiata la faccia del Mondo selvaggio, alpestre, orroroso; conformato l' Uomo; sviluppate le sue faccoltà in grado energico; lo ha staccato dalla società degli animali, a quali assomigliava, e co' quali convivea? La Zappa, l'Aratro, la mano fenditrice delle Zolle, e delle glebe della Terra ha convertiti i deserti spaventevoli in soggiorni incantati; è stata la cagione, che si erigessero superbe Città; e si stabilissero gli Uomini in quelle formidabili Società da resistere, e far fronte allo sconvolgimento delle Stagioni, alle vicende della

Umanità, alle catastrofi della Natura.

Il tesoro reale dello Stato è il territorio coltivato. Questo solo basta a far sussistere la Società, ed accoppiandovisi la educazione, la rende senz' altre appoggio nu-merosa, felice, formidabile. Le arti, ed il commercio possono corrompere un Popolo, allussirlo per le commodità, e per le ricchezze, che procurano; perdere il costume, e snervare il corpo ; annientare il coraggio ; e fino render ebeti, ed inoperose le faccoltà della mente (a). Ma l'Agricoltura esercitando le forze fisiche, e rendendo robuste le membra, nel godersi un intiera e natla sanità del corpo, procura nel grado eminente quelle dello spirito : e le conserva sempre attive, e pronte contro i Perturba-tori dello Stato. (b)

Si

<sup>(</sup> a ) I Tirj, i Sidonj, i Cartaginefi, i Candiotti, tut-ti i pasati Popoli commercianti, ed oggi gli Olandefi, ed i Genovesi . Quindi s'inganna il Signor Neker, il quale somtra preferire le orti , e le manifatture all' Agricoltura .

<sup>(</sup> b ) Vedi Galant. Istoria de' Sanniti. Allorche il Padre del nofiro Augusto Monarca CARLO . 111. conquisto questi Regni , la bravura , e la fortezza de' Villani della classe degli Agricoltori softenne il suoco, e sugo i Tedeschi nella Jamesa battaglia di Velletri.

#### みこぞればかれるよいかみようかからだ

Si chiede da' Politici, come mai i Romani potessero essere Vincitori de' Sanniti, per il numero, per l'arte della guerra, per la qualità delle armi, e per l'oro co-tanto rispettabili, ed a loro superiori. La ragione si dessume dall' storia. I Romani allora erano tutti Agricoltori: Si toglievano i Soldati, ed i Generali dall' Aratro. Questi Generali, che altro non potevan sapere, che l'arte di coltivar la terra, seppero sempre anco quella della guerra: e furono i più accorti, bravi, e destri Capitani, Vincitori, e Trionitatori de' Sanniti, e di ogni Popolo.

Le forze dell' anima, e le sorgenti dello spirito sono in ordine diretto di quelle della sanità del Corpo. Ora non vi ha, chi meglio possa godere di una buona salute, che l'Agricoltore, Ma non ostanti tali vantaggi, e quelli di essere questa Provincia in un suolo naturalmente fertile, e felice: sebbene dopo le Calabrie in Regno non vi abbia Provincia più atta alla produzione de' generi : quantunque le nostre terre, ed il nostro Clima capaci sieno di teconde colligenze di grano, e di tutte le spezie cereali , degli Ulivi , de' Gelsi , delle Vigne , de' Fichi , e di tutti gli Alberi da frutto : Comeche il Canape, il Lino, il Cotone, il Tabacco ec. possano formare la nostra dovizia; ed i nostri Monti valevoli sieno per le Mandorle, Nocelle, Castagne, Querce, Roveri, Abeti, Frassini, può lusingarsi Torse Teramo, e la sua Provincia, venire quest' arte preziosa universalmente, industriosamente, ed amorevolmente esercitata? Nò certamente. Lo stato ancor primiero ferino del suo territorio, i rovi, i pruni, le ginestre, i sambuchi, le felci, che ancora l'ingombrano, il debordamento non curato de' fiumi, che lascia inservibili tante migliaia di tomolate di terreno, mostrano il pessimo stato della sua Agricoltura. Vi hanno Proprietarii ordinariamente di quattro in cinquecento moggia, che appena ritraggono un ristretto mantenimento per le proprie Famiglie. La coltivazione nella nostra Provincia è nel suo avvilimento ; è piuttoste parto

#### **ず!!ぐかんかんかんかんかんかんかいん**

del caso, e dell'istinto, che dell'arte, e della industria. Non così quella del nostro vicino Stato Papale. Chi posseda ivi trè o quattro jugeri di terra, di già chiamasi felice Proprietario . Egli sufficientemente provvede al bisogno deila propria Famiglia, vi stabilisce una Casa, un boschetto, un luogo di delizie, e di caccia anco utile. Tucto vedesi rapporto a noi fra que' Pontifizi migliorato. I loro Istrumenti agrarii, la qualità del suolo, il modo di concimarlo, le Semine, la quantità del ricolto differiscono immensamente da' nostri. La loro abitudine d'innestare tutte le piante, potarle, abbonarle, le rende feraci, ed il loro prodotto prematuro. Essi ci danno le primitive frutta della terra, e le più qualificate. E noi siamo sì ciechi, che nel mentre visitiamo i di loro Santuari, e li arricchiamo delle nostre limosine, non profittiamo de' loro esempi nel coltivare la terra. Il territorio di Ascoli dell' estensione di un migliaio di moggia è seminato di centina a di Casini tanto proprii, quanto le migliori nostre Case della Città. Ciascuno rende al Possessore la soprabbondanza del mantenimento per la propria Famiglia. E ciascuno anzi ne forma la delizia , perchè vedesi ornato di Boschetti , di Viali , di Recessi , di Roccoli ec.

La prima cagione adunque del cattivo stato della nostra Agricoltura deriva, che i Proprietarii non soprimerendano alle onere agrarie, come fanno appunto i Sudditi del Papa, i sagri Inglesi, ed oggi molti Francesi. Questi fanno eseguire i lavori camperti sotto del loro occhi; ladiove noi affidati a semplici Coloni, stiamo scioccamente alla di loro discrezione, ed al di loro credito. Ma i Coloni, e chunque non abbia la proprieta delle terre, non è possibile, che possa ben trattarle. Sinno, che la di loro stazione sia precaria, che il Padrone possa licentariri ad ogni cenno; perciò non curano del lavori ad obta di nottricavarine nepour essi pro itto alcuno. Ancorchè polivi foste e, chi con buona fede volesse attendervi, seguira cossuli l'uso introdotto; non ponserà cambiare ne gli Istromera-

#### **ポッドネドネドッス・ネドネドネドラッチ**

ti, ne il metodo; e porterà la sua pessima abitudine alle operazioni dell'Agricoltura. E' necessario quindi, che i Propietaria de sempio de' Popoli illuminati veglino alla coltura de' loro terreni. Eglino devono introdurvi nuove pratitche per mezzo della riflessione, e della sperienza; Dare di piglio E' medesmin agl'istrumenti, tentarli, prat-

ticaili e migliorarli fino alla perfezione.

O Uomini effeminati, snervati dai lusso, e da piaceri degradanti ; che simili alle carogne vi cibate di putridame; e che a guisa de' Sibariti respirate l' aria pestilenziale de' Ridotti, e delle Città in seno delia morte; che siete assisi in una camera sepolcrale, privandovi del bei spettacolo della Natura vivincante, consumando il tempo ai ginochi, ed ai bagordi; toghete il velo terale a' vostri occhi, che vi nasconde i veri beni. Osservate, come il timore, la maldicenza, lo sdegno, il bisogno vi guardano, e vi si assidono al fianco, Mirate dali altro canto i mali, che si avviticchiano, e profondansi nel vostro corpo. Indigestioni, difficoltà di respiro, gotta, mal di pictra, deboiezza neila nervealosìa, scompasinamento insomma nel vostro fluido e solido tagliano le fila della vostra vita. La schiera immensa di codesti mostri ave allontanata la chiara e fulgida vostra ragione. Costoro po gono la vostra Casa in iscompiglio, i vostri Figliuoli in cotruzione, la vostra buona fortuna in decadenza. Ma se volgerete l'attenzione, e l'opera alle vosire Campagne, a' terreni vostri ; respirarete un' aria libera ed ciastica . che inalzera la vostr' anima, purificherà il vostro spirito, ed aggrandirà le facoltà intellettuali al di sopra delle sconcezze, e degli errori. Ivi accanto alla tranqui lità, ed ad un ozio salutare menarete una vita innecente, coltivarete la virtù. La sanità del vostro corpo si perpetuerà, rinascerà il piacere nel vostro cuore, tornerà l'abbondanza nella vostra Famiglia. Le finanze esqurite di già, la vostra fortuna di già vacillante torneranno alla dovizia, edalla floridezza. Osservate, o Uomini pigri, ed insensati,

i co

Lavigle

#### \$2.F\$F\$K\$K2\$K3K5K\$K\$C\$

come i Re dell'antico Egitto, e della Persia ve ne danno l'esempio; come un Giro faccia pompa degli ordini degli Abberi piantati dalle sue mani; come gl'Imperadori della Graz più potenti del Mondo maneggino l'aratro; e come FERDINANDO il nostro Principe generoso per mezzo

delle Società Padriotiche vi ci chiami ..

Se i Proprietarii hanno a soprintendere e coltivare le terre, perchè l'Agricoltura giunga al suo vigore, è vuopo accrescere il numero di essi. Quindi debbono essere livellatti i beni de' Grandi Feudatari, terreni immensi, ch' Eglino neppure conoscono, de' luoghi Pii, degli Ecclesiastici di qualunque natura (a), de demanii delle Università, e del Fisco, come per una legge stabile, e fondamentale del Regno. Si procurarebbe un vero bene a Nobili, alle Chiese, a' Religiosi, alle Università, ed al Fisco medesimo per un canone cetto, e perpetuo de' loro Poderi, seno imbarazarsi de' Fattori, Aggenti, Esattori, Goloni, i quali sogliono profittare enormissimamente, se. i Pro-

<sup>(</sup>a) La legge det 1771. colla quelle si dichiaravano perpetui ed allodali gli assisti decennali, riguardava codesta economia. Ora vedesti spiegata con tante dichiarazioni e limitazioni, che si è vidotta a nulla. Li Coloni, che hanno voluto sistenzia si sono rovinati; Onde vilalciano volenticri le terre, si thene migliorate ai luoghi Pii per non brigare, e non ammisrirs, come gli astri. O jundi, la legge generale, che si dovussero i beni Ecclesiastici di qualunque modo ensteuticare chiava e semplice, la quale non ammettessi arta spiega, sarebbe nucessira, se se voglia sar siorire si Agvicoltura. Li immortale Leopeldo Grandaca di Toscana, il quell' ha pratticato me suoi Stati tuttocciò che da Filosos si si quell' pratticato me suoi Stati tuttocciò che da Filosos si si quell' ha pratticato me suoi Stati tuttocciò che da Filosos si comprandori vi erige sero le Case, evi inviantassiro, perciò è avvivuto, che que territori seno divenuta giardini, e fonta di mi immensa Peoplazione.

#### 

i Proprietarii non possono attendervi . Egual vantaggio si arrecarebbe ad un immenso numero di Famiglie , che godendo del diritto di proprieta, si affezionarebbeto alla coltura , ed impiegarebbero tutte le di loro cure all' aumento di essav. Non più piasgie inaridite , incolte pianure , e coverte da bronchi , rattristarebbero i nostri sgustidi: Cangiate in fertili campi, diverrebbero sorgenti di beni ; e dal seno delle dure zolle, aperte dal Vomero sbucciarebbe una moltitudine innumerevole di Uomini robusti , che popolarebbero la Campagne , e porgerebbero immense ricchezze . Il ritiusso di tanta gente , e de' prodotti soprabondevoli rigorgarebbe sullo Stato , e conseguentemente sulla forza fissace e politica della Nazione .

Ma la legge della censuazione non dovrebbe riguardare solamente i grandi Proprietarii, e le altre classi indicate. I piccioli Possessori avrebbero anche a rimanervi astretti (a). Tutti coltivino i propri terreni secondo la miglior pratica, che si cercherà influire, ed abituare nella Nazione. Il non coltivarli, sia una colpa soggetta a multa. Se dopo la punizione non si emendi, sia obligato enfiteuticare il suo terreno alla miglior ragione, che si portà

dagl' Incaricati alla esecuzione della legge .

Vengano pure costretti i Proprietarii di qualunque luo-

<sup>(</sup>a) E qui fi vuoi replicare non estr vero, ebe con simiglianti leggi fi restringa soverchiamente la libertà delle azioni. Oltre di quel che si è notato nell'introduzione, si può aggiungere quanto a proposso serve il nossro Genoves i Esser le leggi come gli argini de Fiumi, i quali servono non solo, perche vasiano più uniti, ma sieno megio navie gabiti. Nelle Civili Società la libertà sensa regole è sempre persiciosa: alle persone, perchè le mena a tutti gli eccessi delle passioni. Alle Società, perchè portando gli Uomini al folo intersse personante, o domessiro, viene a corvompre in mille modi il ben publico. Elem. di Comm. pare 1. cap. XVII 5. LX.

#### みとがかみがめばらればれるとと

go e condizione alla riparazione, e fortificazione delle ripe, ed all' inarginamento de' fiumi, Chi può senza commozione mirare cotante migliaja di moggia di terreno occupato dall' incostante Alveo delle acque tumefatte dalle piove o dal disgelo delle nevi ? Pure questi non sono ne il rapido Tigri, ne il famoso Gange, Sono torrenti, che accogliendo gli umori non originarii, allagano i campi, e rendono il di loro corso tortuoso ed incerto. Finite le alluvioni, se ciascun Proprietario principiando dalla divergenza de' fiumi, formasse gli argini a direzioni oblique, la di loro torza mano mano rompendosi ne' replicati ostacoli, si ridurrebbe minima. In questo caso potrebbe stabilirvisi un Alveo permanente, che s'incanalarebbe con ripari solidi e fermissimi, Quando la massa di tutti i Confinanti ai fiumi prendesse di mira una siffatta operazione; ancorche difficile e dispendiosa, si giugnerebbe con certezza al conseguimento. I piccioli Possessori allora diverrebbero anch' essi proprietari di terreni estesi, e migliori per il fondo, per il piano, per la pinguezza. Questi importanti acquisti li rindennizzarebbero con usura delle spese impiegate (a).

<sup>(</sup>a) Ecco il modo più factle e meno dispendioro per inarginare le ripe de sumi. Si formano grandissmi cessoni in forma di quadrati o rettangoli insessiti di stafelte di querce, di olmi, o di altro legname, che ressere pelle all'inclemenza delle sagioni qualche anno, e subito non i infradicissa. Si stabiliziono questi obiliquamente, ed anche di fronte alle acque, allerche si preveda che il di loro impeto non possi batzariti; Si rimpiono di arena, di brecce, e di qualunque materia la più pejante, che srovar ivi si possa qualunque materia la più pejante, che srovar ivi si possa Sarchbe hen, come si vanno riempiendo tuttarvi anco dell'acqua acciò le materie si consolidasfero. Fatto ciò null'altro occorre. Quando codesti crisi seno di una mole proporzionale alla forza desi inisio, che si ha a combattere, oude refisiino alte prime alluvioni, è guadagnato tusto. Sissiste

#### それんかんかんとんとうんかん

II. Il grande Buffon per spezzare lo sforzo del furore delle acque, propone doversi di tanto in tanto cavare de' piccioli goiti nelle terre sugli angoli ottusi de' seni de' fiumi (a). In tal caso la corrente verrebbe rotta, e per il gilo in essi, ne sarebbe diminuita la celerità . · Questo mezzo unito alle palizzate, ai muri, agli argini apposti nel modo di sopra, terrebbe in dovere, ed in un sito ristretto le nostre fiumane. III. Si potrebbe aggiungere il metodo di piantarsi grossi macigni in mezzo della di loro corrente. La natura di moli orribili ci ha provveduto ne' siti, ove i fiumi si precipitano con maggior furore, forse, affinche l' Uomo ne facesse l' uso per romperne la veemenza. Non ci costarebbe quindi, che poca fatica spinger codesti sassi nell' alveo di quelli. IV. Ed in quarto luogo io crederei a proposito anco que' cavi , che si sono progettati negli angoli , doversi fare nel mezzo, spezialmente nella discesa delle acque, l'impeto delle quali sarebbe minorato col. frangersi, ed immergersi in un seno profondo di liquido.

E' comane il ditterio frà i Contadini, ed anco frà le Persone di qualità, non poters toccare il fine e. E non può bastevo'imente compiangersi, come una tal massima privi le migliori terre dell'aratro, e favorisca il debordamento. e l'allazamento delle

acque

masse resteranno prissobo seposte dalle terre, acene, e gliaja, trasportase dai tortidume, e saranno insi di un aito instormontabile riparo a qualunque usterior aqueo sur vore. In tal modo gli. Miteri aquatici, che sono di una indispendibile necessità soprapiantare si de sudetti. Cessovi e lungo la riva in più ordini, avvanno tempo da crescere, e radicare, in guisacche nu la più vi sia da temere in appresso.

( a ) Buffon Stor. Nat. T. 2. p. 49.

#### **ずいようようしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょう**

acque . E' bene perciò rischiarare un tal punto. Questa massima è giusta, se si cerchi deviare l'intiero corso dei fiume in danno del Vicino: Ma non ha luogo, allorchè alcuno voglia fortificare la sua ripa; e per meglio stabilirla, riconduca qualche ramo di acqua, che si era scostato dal grosso del fiume, all'alveo del fiume stesso; In guisacche una simile ricongiunzione di acque non sia al di la di esso alveo, ma dalla parte soltanto deila propria ripa. In questo caso sarà sempre lecito, ancorche con detta operazione, che si fa per giovare semplicemente se stesso, indirettamente si nuoccia all' altro . I casi della legge sono assai più forti . Idem Labeo ait . Si vicinus flumen , torrentem averterit, ne aqua ad eum perveniat; & hoc modo sit effectum, ut vicino noceatur, agi cum eo aquae pluviæ arcendæ non posse: Aquam enim arcere, boc esfe , curare , ne influat . Quae fententia verior eft : Si modo non hoc animo fecit, ut tibi noceat, sed ne fibi noceat ff. de aq. puvia arcend. l. 2. = Marcellus scribit, cum eo, qui in suo fodiens, vicini fontem avertit, nihil pesse agi, nec dolo actionem. Et sane non debet habere ; si non animo vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi id fecit l. 1. 9. 12. eod.

Che se i Próprietarii non volessero assumere codesta impresa, che sulle prime sembra porgere delle
difficoltà, e spaventare in particolare i piccioli confinanti; in questo caso debbon dichiarare alla Nazione
che non intendono avvalersi di alcun benefizio, che
aitri per tale rinarginamento potefiero ricevere. La Nazione allora erigerà una questua nazionale. Sarà supplicata la clemenza del Principe per la sua approvazione, e perchè proibisca sotto, pene qualunque altra
questua, finchè sarà compiuta sì grande, ed utile opera. La quale ottenuta potrà per mezzo di Uomini
istruiti darsi di mano prima a più piccioli, ed indi
ai finmi maggiori. Tuttocciò che verrà totlo dalla
voracità delle acque, anderà a profitto della Nazione

### *ĸ*¾*k*¾*k*¾*k*¾*k*¾*k*¾*k*¾*k*

medesima. Cotali terreni saranno fondi pinguissimi da supplire alle opere del Genio, per erigersi Tempi alla beneficenza del Monarca, ed alla gloria ed onore

della Provincia .

L' Uomo da cuor debole, che non è istruito dalla Storia; che per mancanza delle utili cognizioni non approfondisce, e non s' interna ne' penetrali delle sorgenti dello spirito, crederà il dettaglio, che si è annunziato, ineseguibile, e proprio per un Romanzo più, che per un effettiva realizazione. Pure l' esempio di tante polizate Nazioni, che ci presentano l' inarginazione de' fiumi navigabili, l' incanalamento de' Mari, le dighe su dell' Oceano, dovrebbero rabassare la stridola voce di codesti Egoisti, e far un poco più rispettare il suo Simile, il quale si sforza co mezzi facili e meno dispendiosi fare il massior bene alla Padria. Non vi ha ostacolo, non difficoltà, non impedimento, che vinto non sia dalla fatica, se una volontà costante efficacemente concorra alle operazioni. Un impresa cotanto importante, e che interessa l' intiera Popolazione, potrebbe eccitare il suo entusiasmo. Allora la forza fisica riunita al favore del Principe in un punto spezzarebbe il furore rabicso delle acque, verrebbero ristrette in un picciolo alveo, sarebbero inalzate le ripe co' ripari perenni, si riporterebbero tanti terreni all'Agricoltura; e tacendo la voce dell' imbecille, e dell'invidioso, si renderebbe giustizia alle. Persone sensibili per il vantaggio della Società...

Se riflettiamo ai tempi primordiali della Natura, ed alle sue grandi Catastrofi cagionate da' tremuoti, da venti, dalle inondazioni, pensaremo, che la superfizie del Globo altro non fosse, che monti, boschi, laghi, pianure appantanate, e coverte dalle acque. Teramo, in cui abbiamo impiantate le nostre abitazioni era un ristagno delle acque de Monti, che la circondano. La magioni ped de di minano, e de fi imimi, che la circondano. La magioni esta un ristagno delle acque de Monti, che la circondano.

## れょそれかれかれかれらればればれ

no de' nostri Padri tutto vinse ; die lo scolo, e la direzione ai fiumi, ai tonti; e fece, che le lagune fossero o prati per pascolo, o terreni per l'aratio. Quegli Uomini selvaggi, mancanti degli aiuti, che a noi i metalli, e la Fisica somministrano, senza la terribile forza della massa sociale, portarono così oltre le operazioni ; e noi non potremo corriggere de rivi , de ruscelli , e delle fiumane ? Finalmente vi saranno Proprietari, quando niuno de cennati progetti voiesse eseguirsi , i quali offeriranno a loro spese divenire a siffatto inarginamento, e restituire tante migliaia di moggia di terreno all' agricoltura, se l'augusto Monarca voglia loro concedere in Feudo quanto verrà ritolto dalla voracità delle acque. Le cose aboandonate, delle quali non si ha alcuna cura, ne si vuo averne, tornano per retti principi al Fisco .

Un altro ostacolo all' aumento dell' Agricoltura nasce dal cattivo modo de' nostri agrarii lavori. L'aratro, del quale facciamo uso, e lo, stesso, che iu praticato dal Padre Adamo. Noi, in tempocche gli Agronomi Scrittori ci fan sapere, doversi profondare ne terreni di egual natura vegetale almeno due palmi, appena lo radiamo in poche dita (a). I lami, appena lo radiamo in poche dita (a). I lami

<sup>(</sup>a) Ove avvengs, ch: lo fivato della terra vegetatile ha di pic oligimo findo, succedendovi l'armenti, e convien ajstare l'Agricoltura a sovza di concimazione. Cuì nel territorio di Ascoli, ove pure ci
vengono si belle, ed alte canapi, e dove non pessono
cagione di tale descienza di terra, sar uso della vunga. Ma nel territorio di associo provincia, tranne sa
mentagnosa, non vui ba luego, ove non vui si essevui
priate. Nelle pianure ve ne bo essevuo fino ale, paimi.

# 

vori, che dovrebbero essere effettuiti a Luglio, ed ad Agosto per la concozzione delle glebe, e per la essiccazione dell' erbe, vengono prolungati a Settembre ed Ottobre . I Solchi , che avrebbero ad essere molti, e replicati per stritolarsi le terre, appena si duplicano o triplicano: Le sementi medesime, che dovrebbero spargersi a Settembre, si buttano a Novembre e Dicembre : I Grani non sono preparati ne eletti : La mietitura , la trebiatura vengono esercitate colla più crassa ignoranza, e col massimo svautaggio contro di noi . Di ciò si tornerà nuovamente

a ragionare . ( a )

Il non essersi liberamente potuto smerciare il prodotto de' propri fondi è stata l' altra cagione del pessimo stato dell' Agricoltura. Molte furono le disgrazie di questa Provincia infelice, le quali non occorre intieramente rammentare : La massima fu la erezione di un Tribunale mal inteso d' inquisizione detto la Grascia; Essa cagionò sempre un effettiva carestia per mantenervi l' abbondanza ; e per far uso della espressioni del Galanti , fu un mezzo crudele , che vi flabiliva la miseria, quanto interdicendo il commercio, vi impediva la rip oduzione. In tatti il ristagno de' prodotti avviliva l' Agricoltura , che cadde quasi in oblivione. Il Colono, il quale non ritraeva il giusto compenso dalle sue fatiche; il Proprietario, a cui era interdetto vendere il ritratto de' propri Poderi , non curavano di accrescere , e migliorare un' industria niente per loro vantaggiosa . E qui col rispetto dovuto al sublime Neker, ed a quel zelo di beneficenza, che investe la di lui grand' Anima, è colla venerazione, che ancor si deve all' Autore illustre

man, Caratt non tire .. it is the do da ricogliere il grano.

# Ask of the offer of the offer of the offer of

delle riflessioni sull' Economia, ed estrazione de' grani di Sicilia debbo rimarcare, che le di loro lezioni sanno più di elojuenza, che di veracità. I. Il pensare, che l' incoraggiamento all' Agricoltura possa nuocere alle arti è tanto falso, quanto è evidente, che la ricchezza degli Agricoltori promuove le arti stesse, loro destando maggiori desideri di ornato e di commodo, e ponendoli in istato di moltiplicati bisogni fattizii. Il. Per quanto possa essere protetta, e privilegiata l' Agricoltura, porterà de' disagi, a' quali gli Artigiani, e le allussite Persone da Città, e Terre culte preferiranno il casareccio stare delle arti per lo disquilibrato esercizio della Campagna; la quale perciò avra da temer sempre di rimanere attrassata e negietta . III, Nel parallelo dell' Agricoltura , e delle arti sarà miglior consiglio vengano le seconde attrassate. Se in fatti succeda, che non mi pare molto. lontano, dovere ogni Popolo bastevolmente omai provveduto di arti e di mestieri, esser contento delle proprie manifatture, rimarrà solo superiore quel Popolo, che abbia più derrate da vendere; ed infelice assai resterà l'altro, che caverà la sua sussistenza dallo stato precario dell' arte della manovra.

La libera estrazione de' grani non tanto deve amarsi per il molto numerario , che importa nella Nazione , per la Popolazione , che accresce , per il prospetto dell' incanto , che dona ai campi , i quali erano in braccio dell' ortidezza e dello squallore , quanto
perche immensamente accresce le produzioni del genere : Que' terreni medesimi , che nella mediocrità della coltivazione davano un quantitativo appena sufficiente per mille persone , meglio dirette , e reiterate
le rusticane operazioni , ne prestarebbero per otto per
dieci mila . Quindi non sarà un togliersi alla Nazione , allorchè si estragga il genere , che viene moltiplicato mercè dell' opera della estrazione medesima ,

### KANKANKANKANKANKANKANKANKANKANKAN

ma il trarsi dalle viscere della terra una più larga vena di sue beneficenze.

E' troppo naturale il credere, che niuno sarà così pazzo nel voler estrarre grano, quando nel proprio paese, investito dalla carestia, il suo valore sia eguale al pagamento, che ne farebbero i Forastieri. In tal caso l'estrazione è una chimera . E' certo pure, che allorche il genere esista nella Nazione, l'incarimento giammai abbia partorita una deficienza totale di sussistenza negl' individui. Adunque la precauzione Inglese di proibirsi l'estrazione del grano, allorche si osserva salito il prezzo ad un alta ragione, sembra inutile, come qualunque altra inventata a quest' oggetto. Pure se non si creda a tuttocciò, che da Filosofi è stato dimostrato con chiarezza, e colla sperienza, a riparare un per altro vano timore, a me sembra, che l'unico e solo passo in tempo di scarsezza da darsi sia d' accrescersi il dazio di uscita, e togliersi qualunque diritto di entrata; Anzi potrebbe il Governo fare un editto di gratificazione per una certa quantità di biada, che vi s'immettesse.

Il Signor Neker, e chiunque altro del suo partigiani, deve provane I. Che il prodotto della erre della Francia possa solamente alimentare i suoi 24. Mielioni di Abitanti . II. Che l' Agricoltura in Francia sia giunta a grado tale di perfezione, che non sia capace di ulteriore migliorazione. III. Che le terre Franceis per la soverchia coltura possano esaurirsi in guisa da far temere, che un giorno resteranno inabilitate a produrre civale bastanti ad alimentare il popolo della Francia. Se ciò non possa sostenersi, resta vero, che l' estrazione libera sarà commendevole, perchè aumentandosi l' Agricoltura, per essa invece di 24. Milioni di Uomini potranno alimentare

# みたみばみばればられられるよ

sene 10. milioni. Il mancarsi appunto da' Popoli alla coltivazione delle terre, cagiona la carestia. Se tutte le Nazioni Europee attendessero alla mgliorazione de Campi, la maggior parte avrebbe biade sufficienti da nudricarsi; e rifonderne per niezzo dei Commercio libero alle Nazioni, che per mancanza di terrein non possono essere agricule. La soprabondanza supererebbe i bisogni de' Concorrenti; e le Vicissitudini delle cattive stagioni sarebbero vinte dail' ostinata moltiplicità delle operazioni agrarie, per cui le Popoiazioni non avrebbero a temere la fame. Ma allorche un Uomo del calibro del Signor Neker si pone a contendere verità dimostrate in economia dalla ragione, e dal buon successo; e la Nazione Francese la più culta di Europa viene a farsi illudere siffattamente daila di lui eloquenza, fino a credere, che privarsi possa non solo del di lei necessario sostentamento, ma nuocersi ancora alle sue manifatture; allora qualunque aitra · Voce istruita, quaisivoglia illuminato Popolo per necessità deve trabaliare, ed esitare nelle sue massime di sicurezza, Giova ripetere in conformità di tuttociò quel che viene annotato dal chiarissimo Marchese Palmieri ne' suoi pensieri politici art. grano, trascrivendo un passaggio dell' Aritmetica politica del fanioso Joung. Questo celebre Autore, che sostiene l'estrazione libera delle biade si duole, che le Nazioni della Francia, di Spagna, e di Napoli ancora ignorino i primi elementi di commercio in materia de' grani; fa rimarcare, che se lo stesso venga impedito o esternamente o interiormente, essere impossibile poter divenire giammai florida l' Agricoltura . Giacche, dic' , Egli, i prezzi non possono avervi alcuna fermezza. , essendo in alcuni anni così bassi, che ruinano i , Coltivatori, ed in altri cotanto eccessivi. che il Popolo non può comprarli.

#### X XVII. X

# **みよみようようようようようだ**

Ma il Signor Neker assicura, che la circolazione di due mila milioni di lire sia sufficientissimo numerario da animare l'industria francese; e che il soverchio derivante dall' estrazione de' grani sarebbe pernicioso per l'aumento del prezzo della mano di opera, che farebbe decadere lo smercio delle manitatture nella concorrenza. Pure non si saprebbe con prende e; come possa non ricordarsi codesto gran Politico, che siccome è arduo l'attirare il denaro dalle Nazioni , così è facilissimo l' equilibrarlo", ove si giudichi il soverchio pernicioso . Il tesoro , che accumuli il Principe, il maggior Con mercio di Oriente, ed oggi co' Stati Settentrionali di America, e non avra guari colle Nazioni del Sud , le maggiori dorature, Vasellame, mode e gusto per le stoffe e gal-·loni di oro e di argento, una guerra che si faccia nel paese altrui priva una Nazione di numerario . Chi è al capo del Governo saprà adoprare codesti mezzi ; non proibirà però mai l'estrazione del genere per non avvilire l' Agricoltura, e porre il Popolo ad un pericolo evidente di carestia.

Il celebre Monsieur de la Lande fa osservare ne' suoi Viaggi d' Italia Art. Roma, che la deficienza del denaro estrema, che si sperimenta in quella Capitale, derivi dalla moneta, che annualmente si estrae per comprar grano . La mancanza ivi di tal genere nasce dal non coltivarsi l' Agro Romano perchè ogni Proprietario è in obligo di vendere il suo ricolto alla Camera Arostolica per un dato prezzo, la quale lo ta panizare a suo profitto. Non potendo i Possessori vendere liberamente i loro grani, amano piuttosto lasciar incolte le terre, e farle appantanare dalle acque . Il libero commercio adunque delle derrate sarà potente cagione della prosperità dell' Agricoltura. Puo, per ripararsi al panico timore, alterarsi i diritti di uscita, togliersi que' di В entra-

F In Gorge

#### XVIII. X

# 

entrata, ed anche gratificarsi l'importazione de' generi in caso di carestia. Il Signor Neker ha formata una Metafisica granaria, e sebbene abbia meritati gli applausi del genere umano, porta però i carateri di essere produzione di un' Upano. E' tanto conosciuto per altro il di lui amore per la verità, che un giotno rettificherà E' stesso la sua teoria; come pare colle susseguenti sue opere (a) di esser rimasto dissingannato, che la felicità del Villano, che compativa a segno di mai crederlo, capace di qualunque delitto, è almeno in eguaglianza helle diverse posizioni, e circostanze delle condizioni con quella del Cittadino.

Dalle Dogane interne può ripetersi l' altro impedimento del bene dell' Agricoltura. Anche oggi non è pur lecito ricondurre in sua Casa le derrate, che si raccolgono ne' nostri Poderi. Se questi sieno in una certa disranza del luogo, ove si abita, si soggiace al diritto doganale. La Provincia si; è divisa in Casse, ed in Ripartimenti. Se si esce da un Ripartimento, si tocca una Cassa separata, ed in tal caso àssi a pagare il dazio doganale per non cadersi nel controbando. Molto meno è lecito condurre generi ad un altra Provincia, benche finittima, e del Regno. Debbon prima ingaoellarsi, e pagarsi la Dogana; altrimenti si soggiace alla pena afflittiva di corpo ed alla perdita della robba.

Picciola è poi la popolazione della Provincia di Teramo riguardo alla estensione del suo territorio: si tolgano da 140. mila persone, delle quali è composta, le Donne, i Preti, i Monaci, i Mendichi, i Letterati, gli Esercenti le Arti liberali, e Mecca-

niche,

<sup>(</sup>a) Legislazione della Francia.

## MIKAKAKAKAKAKAKA

niche, i Proprietari, i Negozianti, i Vecchi, i Fanciuili, gli Accattoni, i Malati, appena rimarranno per l' Agricoltura quindici mila utili Uomini .. Pingiamo, che il suolo di questa Provincia sia un solo milione di moggia, delle quali 700. mila atte alla coltivazione. Pensiamo, che 100, altre mila sieno ingombrate da Alberi, Vigneti ec. e che soli 600. mila effettivamente rimangano per la coltura delle spezie cereali. Crediamo, che un terzo di questi Agricoltori lavori con Buoi , cioè vi siano cinque mila Aratri, e gli altri colla Zappa, col Bidente, colla Vanga. Finalmente si stabilisca, che ogni Aratore possa rompere trenta moggia di terreno all' anmo a più solchi, e ciascun Zappatore tomolate sei. Noi secondo questo calcolo avremo 260, tommolate

di terreno coltivato , cioè la terza parte .

Facciamo ora il calcolo del ritratto de' prodotti del consumo, che ci è necessario, e di quelche ci avvanza, Computiamo ne' nostri Apruzzi l' un anno per l'altro il ricolto del sei per ogni tommolata, noi abbiamo 1260000. moggia di grano o di spezie cereali. Tassandosi cinque moggia ad ogni individuo, ed essendo, come sta detto, la nostra Popolazione di 140, mila persone in circa, il nostro consumo è di 720. mila moggia ; li quali dedotti dal milione e ducento sessantamila, restano 140. mila e si deduca la semenza in 210. mila, rimarrebbero per vendersi 330, mila tommolate. Proseguendo siffatta calcolazione, se almeno coll' ohorarsi l' Agricoltura", ed artirarsi gli Oziori ad essa venissero a coltiwarsi non più, che cinquanta altre mila moggia di terra', potressimo estratre per l'Estero altri duecento cinquanta mila comolate di grano, o di spezie cereali; cioè cinquecento ottantamila moggia di grano, e ritrarne l' importo di circa annui ottocento mila ducati.

## **ふとかめんもんかんかんかんかんかんか**

Da ciò va pure a comprendersi essere il nostro territorio capace di alimentare altri tanti Abitatori alimeno i tantoppiù che sebbene molta parte di esso venga occupato da fossi, da scoscese, da letti di fiumi' sassi, fabriche ec. molto vertebbe a rettificarsene ed a beneficarsi almeno per la pastorale colla soprabbondanza del Popolo. Si deve ancora notare, che la superfizie della Provincia essendo un continuo rialto e ribasso di colline, e di monti, viene a mirabilmente estendersi. Ma se, gustra i Polittici, la Popolazione cresce ed è in ragione del territorio alimentatore, come va, che la questa Provincia ove sono buone, e feconde terre, si scarseggia di persone? La pressione appunto e l'ostacolo all' Agricolo.

Il Popolo vuol essere posto in qualche bisogno, ma mai ammiserirsi, ove cio avvenga, perderà lo spirito della Padria, e de rapporti Sociali; si lascerà, all'inazione, alle oziosità; e vorrà piuttosto mori-re, che facicare. L'esempio de Selvaggi n'è una

pruova chiarissima.

Si è osservato, che, acciò l' Agricoltura fiorissa, dev' essere stabiliro il costume, e per fisarquesto, debba divenir dominante il gusto-per la farquesto, debba divenir dominante il gusto-per la farquesto. Ma ciò non potrà avvenire giammai, se non, sano tolti gli abusi, che le sono di ostacolo. Quinti di sarebbe necessario abolire quelle feste inventata dalla sciochezza e dalla superstizione a bella possav per rendere viziose, povete, ed infelici le Nazioni. Non vi ha più dell' orio, che svulga il buona costume, vi ha più dell' orio, che svulga il buona costume, vi la condo acola sceleratezza. Il libere, tinaggio, i vizi, la deboscia viene esercitata ordinariamente nelle feste. Chi più descrivere i sconeggia delle famiglie, alloracche in una bettola sia consumano dall' Artigiano, e dall' Agricoltore l', intiero, guadagno della settimana? Questa prosittuzione nel-

## الميا الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديثة

le Mogli, nelle Figlie, qual esempio ne' Figli, nel Popolo; quant' esercazioni, quanto svantaggio al costume, all' Agricoltura, ed alle Arti' Costantino il Grande aveva detto, che le sole Domeniche vehissero Osservate; e che le opere di Campagna neppur in queste fossero tralascate. (a)

Sebbene la gloriosa memoria di Benedetto XIV. avesse abolite non poche feste, il basso Popolo è costante rell'osservarie, e non vuò attendere ai lavori per quanto si predichi per eccitarveli. Il male maggiore si è, che hanno delle altre feste particolari, quali osservano per qualche speziale divozione; e codesta usanza è sì commune, che è sparsa in ogni ceto e classe di persone, e di famiglie. Ora diamo un calcolo grossolano della perdita, che per esse facciano.

1111 7 -421

<sup>(</sup>a) Omnes Judices, urbanaeque Plebes, & cun-Harum artium officia venerabili die solis quie scant . Ruri tamen positi agrorum culturae libere, licenterque inserviant . Quoniam frequenter evenit , ut non aptius alia die frumenta sulcis & vineae screbilus mandentur, ne occasione momenti pereat commoditas coelesti provisione concessal. 3. Cod. Just. de feriis. Un Autore la rimarcare a proposito che anche le ferie de'Tribunali erano pochissine, quando pochissime erano le cause. Queste con manifesta contradizione crebbero al crescere le cause medesime : Toto annt tempore liceat Judicibus causas agere, lites dirimere . . . . ut qui quoti lie leges offendunt quoti lie legis sententia feriantur. Nec enim tempore mejsis, vel Vindemiarum legis edicum effugere debeant qui in nullo tempore peccare desierunt. Cost. longob. de fer. l. 2. l' Imp. Feder, nella Cost. Bajulos restrinse pur assai le feste ..... 



ciamo. Di settanta mila Uomini, de' quali è abitata questa Provincia, levandone trenta mila per Vechi, Monaci, Fanciulli, Ricchi ec quaranta mila restano alla coltura delle Campagne, alla pastoria; alle Arti, al Commercio. Restringiamo i giorni delle feste a soli cento: assegniamo scarsamente agl' individui da fatica il semplice salario di carlini due al gigno: ascenderà la perdica giornaliera a docati otto mila o sia ad ottocento mila annui. Restringiamo il salario della fatica delle donne alla metà. La Nazione perderà per cagione delle sole feste un milione e duccento mila ducati all' anno in numerario. Ma que'lavori alle terre, alle arti avrebbero fruttificato assai dippiù: Ed ecco come i Popoli divengono pezzenti.

Egli è certo, presso tutte le Nazioni della Terra vi ebbero de giorni, ne quali era lecito allonaria dalla fatica: Ma è pur indubitato, che nel colmo della la fatica: Ma è pur indubitato, che nel colmo della lor forza politica e fisica di feste n'ebbero pochissime. Nella corruzione del costume etebbero le feste, crebbe il lusso, rincrebbe la fatica; e le Popolazioni andarono in rovina a misura, che istituirono frà loro tripudì, giuochi, baccanaeli. I Politici hanno notate tali epoche dell' Istoria, e danno esclamato senza profitto: Allonianate quanto più potete le Fefe: Elleno sono il velema della vostra prora propieto con con la coloria, che le Feste iecero decadere cotante fioritissime Republiche d' Italia, e spezialmente quella de' Tarentini (da)

L

<sup>(</sup>a) Sed citerioribus temporibus usque adeo luxus invaluit, ut plures publicas festivitates per annum Tarentini selebrarent, quam dies annus babet.

#### )( XXIII. )(

### **せんれんれんかんかんかんかんかん**

La quantità delle Feste deve computarsi in ordine inverso della corruzione di un Popolo, e diretto del pendio, e dell' abitudine per l'ozio. P Romani ebbero pur le Feste. Bisogna però distinguere l'epoche, e la differenza del Governo. Dalla fondazione di Roma fino alla presa di Vejo pochissime furono le Feste . e celebrate quasi da soli Sacerdoti istituiti da Numa. Dal possesso di questa Città fino alla distruzione di Cartagine, cioè nel tempo che i Romani ebbero costume, furono da essi distinte le Feste, e le ferie. Non molte Feste si celebrarono. le ferie erano molte per effetto della politica del Senato; ma in queste non s' interrompevano le fatiche della Campagna . I Sacerdoti , narrano i Scrittori Agronomi di quella Nazione, si sforzarono, perchè le ferie eguagliate fossero alle Feste : Non furono però intese le di loro voci. Catone, Colummella , Palladio riferiscono i lavori , ch' era lecito fare ne' giorni di Festa. Dalla distruzione di Cartagine. e dopo le conquiste dell' Asia, credettero i Romani non aver più bisogno di coltivare le terre, le quali furono lasciate ai Schiavi : Allora si abbandonarono ai giuochi, ai spettacoli, al niente fare ; e non pensarono, che collo scostarsi dalla fatica, e col corrompere il costume, scemavano le di loro forze, perdevano il coraggio, e chiamavano contro di essi la dominazione de' Barbari alla distruzione dell' Impero. Se si cerchi sù di ciò un dettaglio più minuto, può consultarsi la grande opera di Montesquieu delle cagioni della decadenza de' Romani .

Ma quanta poi è la differenza tra la costituzione del governo di Roma, e di Inostro : Natu erresciuti quelli frà gli orrori della guerra; avvezzi a pascersi di sangue, sempre colle armi alla mano. in Republica turbolenta agitata dalla gelosia de Grandi e del Popolo fecero di queste la di loro con-

tinua.



tinua applicazione, e la principal risorsa delle finanze. Noi nel seno della pace, sotto un governo tranquillo del miglior Monarca, fra la sicurezza ed il riposo, tractiamo le pacifiche armi della Filosofia, e delle utili cognizioni , che migliorano lo spirito. Queste ci additano le belle Arti, le operazioni dell', Agricoltura, il Compiercio : Quelle le straga di Marte, lo sconvolgimento, e lo sterminio delle Popolazioni.

Quando per altro i Romani non furono allussiti, non disgiunsero l' Agricoltura dalla guerra. Dalla coltivazione de' Campi riconobbero l' accrescimento e la conservazione delle forze del corpo, l'attività e regolarità deil' animo, e la superiorità costante del coraggio. Osserva un Politico (a) che il di loro spirito, sebbene semplice e rozzo, era giusto nella sfera degli Oggetti ad essi famigliari inno a che coltivarono le terre : Pratticarono le virtu sociali : Furono probi , economi , vigilanti , decili , confidenti , sinceri . Erano bravi Soldati , Cittadini pacifici e cortesi , amici dell' ordine , dell' onore e della giustizia. Allora quando non attesero più ai lavori, ed ai travagli della Campagna, si abbandonarono ai piaceri distruttori, alla mollezza, alle feste, ai spettacoli. Accadde loro queiche era avvenuto a Sibariti, a Turi, a Tarentini, ch' Eglino avevano soggiogato. Furono anch' essi vinti, e preda de' Barbari ; e soffrirono con maggior inumanità que' mali , che avevano cagionato .

Sarebbe pur del Secolo XVIII. fosse restituito il Monachismo alle utili conoscenze, ai doveri sociali,

<sup>(</sup>a) M: du Mont Stato dell' Agricoltura appo i

### **みたみよみよみよみよみだん**

all' Agricoltura, alle Arti, al Commercio. Reso questi Savio per la lezione di buoni libri, e per la meditazione sù del proprio Stato, con ardenza aspetta que momento fortunato, che venga riunito alla famiglia, alla Padria, alla Nazione. Sdegna anch' esso una condizione, che lo fa vivere fra la mol-lezza, la oziosità, ed a carico dell' Agricoltura, e delle Arti. Desidera pur essere a parte del travaglio e dell' industria della Società. Vuò essere sensibile; utile, ed esatto Cittadino. Non cerca più quelle prattiche, che si fanno consistere nella sola liturgia; rammenta la decadenza delle cognizioni, e l'ignoranza de' secoli : ed è persuaso esser reo di stato colui, che non impieghi tutti i momenti per il vantaggio della Nazione. Finalmente sa, che que' Ri+ tiri deliziosi ne luoghi migliori, e provveduti con eccesso del bisognevole, lungi dal convenire a Giovani, ed agl' Uomini robusti, debbano essere riservati alla canutezza della età; a que' Vecchi, i quali avendo servito alia Padria, cerchino passare tranquilli il resto de' giorni in grembo di un'ocio placido e felice. Codesti sensi, che derivano dallo spirito di una verace Morale cristiana, spetta al giustissimo Principe esaudire; e consolare codesta parte della Umanità staccata dal Corpo politico, che rintegrandosi, vorrebbe tornare ad essere solo suddito dei suo Re, e Cittadino della propria Padria. (a)

<sup>(</sup>a) Dal tempo di Papa Clemente XIV. fino al presente Governo di Papa PIO VI, si sono spediti motti Brevi di Secolarizzazione di Regolari, ricevuti, ed eseguiti nel Regno con annuenza del Nostro Re, ed appianto tanto del Vescovi quanto di tutta la Popolazione, e degli stessi Superiori dell'ordine.

#### )( XXVI. )(

## **きょうぐうぐうそうようぐかん**

(a) Se non volessero eseguirsi i voti di codesti nostri fratelli, almeno sarebbe necessario ristringerli in pochi Chiostri, e lasciarsi il resto alle utili imprese della Nazione. Noi bisogniamo di luoghi per il publico Archivio, per la Società Padriotica, per la Università de' Studi, per i Convitti di Educazione, In Teramo vi ha molti Conventi, e Frati pochissimi. Quattro di essi sebbene grandi ed estesi molto, e capaci per cinquanta Famiglie, contengono due Sacerdoti per cadauno. La Giustizia, la Religione, i principi del medesimo loro Istituto dettano, che debban essere contenti del solo necessario. Adunque uno sara per essi sufficientissimo, e gli altri tre debbono essere rilasciati per il bene nazionale. Le Cronache monastiche portano, che altra volta in vita spezialmente degli Istitutori degli Ordini vi ebbe de' Conventi di piu migliaja di Monaci. Non sarebbe quindi una innovazione, se gl' Individui Religiosi fossero riuniti.

<sup>(</sup>a) Il nostro buon Genovesi diceva, che in fatto de Monaci e di Preti si avrebbero potuto prendere l' esempio dalla Ressa Republica M saica cioè dalle leggi di Dio medesimo . Mosè di XIII. Tribù dedicò all Altare i soli Primogeniti di una Tribi . . . . Ma i Leviti erano Agricoltori sei giorni della Settimana dunque lo Stato nulla perdeva. Comm. par. 1. Cap. XI. E nella part. 2. in fine = Non odo, chi dice: Mi sono dato alla vita contemplativa, perchè gli dirò : Voi potete essere contemplativo, ed attivo insieme. E' certo i Compagni di S. Basilio, que' di S. Pacomio, di S. Benedetto erano l' uno e l' altro insieme. Un puro Contemplatore non deve aver Corpo ne' bisogni Corporei; e se ne ha, che contempli pure ; ma fatichi in quelche giova a quei bisogni = Se alcuno mi redarguisca, che io cerchi unire Monaci di diverse Chiostre, confondende così gli ordini e

#### X XXVII. )(

### **きょうようようようようようか**

La mancanza del numerario rende inerte la nostra Agricoltura. Si è osservato, che languir debba, ove esercitata non venga da Proprietari. Ma i Proprietarii, per trattenersi alcuna parte dell'anno nelle Campagne, bisognano di molte commodità; altrimenti l' Uomo da Città, il Gentiluomo odia un soggiorno. che forma il suo disagio. Se costoro non abbiano denaro. non potranno eriggervi una Casa commoda, ne fornita di necessari arredi ; non comperare , ne sostentare una Vettura, che ve li conduca, ne il bestiame ad istruzione del Campo; non fabricare, ne inventare nuovi Istrumenti; ne incettare sementi migliori, ne propagarvi un utile piantagione. Tuttocciò porta delle spese ; ed a' Possessori in particolare de' piccioli fondi non è possibile il soccombervisi . Quindi abbandonar debbono la coltura a Coloni qualsisiano .. e procurarsi alcun impiego da supplire alla sussistenza. I Politici hanno progettato un Banco di prestanza graziosa o di basse usure per la classe degli Agricoltori Artigiani, Negozianti ec. L' Imperadrice delle Russie Caterina II. ( a ) . nel 1787. n'eresse in Peterburgo uno di ventuno milioni di rubbli per la No-

le regole Monafishe differenti ed i separati modi di vestive ed i colori degi abiti bianchi e bigi ec. sapia, che io bo intesso dover avvenir la riunione neile classi e Monaster rispettivi. Pure se vosesse darci alle mie parale sistata interpretazione, la faccenda non anderebbe tanto a capo in giù. In una Famiglia un Fratello veste distinamente dall'altro, il Figlio dal Pater, las Zoo ec. Ciascun Frate ba per tas el offervanza de' fiessi vosti: Se la Salmodia dell'altro, non fuste più lunga dell'altro, non furebbe cagione codessa da pous poter sare in unione.

(a) Storia dell' anno 1787.

#### みかもかれかれ かがれかれががが

biltà, e di dicci per il Popolo. Il Granduca Leopoldo lo aveva fatto da un pezzo in Toscana. Eglinon solo si era abbasatoria fare le prestanze a tutti i Cittadini, che avessero bisognato di numerario per la Campagna, e rerede arti 5, ma. si era degnato di visitare personalmente i di loro lavori; a simarli, ed istruttino (a).

Si può angungere, che la cattiva coltura delle nostre terre provenga ancora dal non sapere concimarie, ne conoscerne la di loro natura . Le Marghe sono fra noi nomi incogniti. Alle nostre terre sebbene diverse nella qualità mel peso pel sapore nei colore, vi adattiamo i communali lavori - e gli ordinari ingrassi. Non distinguiamo le forti dalle leggiere, le argiliacee dalie cretose, sabionose, ande ec. E ci è ignoto il modo anco di seminarle . Communemente si sparge ne' terreni piani mezza salma di grano per ogni tomolata. Alcuni Galantuomini hanno provato col fatto, che mezzo tomolo di semente sia bastante almeno per un moggio di terra. (b.) li Catechismo Agronomico confermato dalle locali sperienze potrebbe istruirci di ciò , come pure delle liscive, e composti diversi di conci, che convengono alle nostre terre in seguela ancora de' tentami delle Accademie Italiche (c), le quali tornano ad essere madri delle conoscenze, ed a grandeggiare sullo spirito delle Nazioni ..

Eppu-

<sup>(</sup>a) Viaggi de la Lante art. Toscana, Firepze ec. (b) D. Rassaele Michitelli, D. Francesco-Saverio Tul'j di Teramo.

<sup>(</sup>c) Gli sperimenti, che ci si annunciano dagli

# Y XXIX. Y

### KAKAKAKAKAKAK

Eppure a tante cagioni distruggitrici una se n' era aggiunta assai più funesta, che ha disertate le Campagne, ( a ) resi spopolati i Villaggi, e fatti obliare i rustici lavori. La semina del riso propria de' Paesi del dispotismo, e cibo ordinario de' Schiavi, che tinge il bel volto dell' Uomo del pallore della morte; lo rende di una salute rifinita e cagione ole, e di uma vita dubbia e cancellante; che desola le famiglie destinate alla fatica de' Campi; rende i viventi spettri ambulanti senza vitalità, e degradati fino ne penetrali dello spirito; che avvelena non solo i Vicini. ma sparge l' esalazione dell' aria mentica, e la corruzione del fradiciume all' intorno, e ne' luoghi più lontani, per quanto gl' Interessati possan dire in contrario ( b ) mercè di un alcalismo esattato, morboso, pestilenziale. Questa è stata la pianta, che noi abbiamo fino ad ora accarezzata, e la quale ave

Oltramontani, non riescono fra noi, o sono di un de-

bolissimo profitto alla noftra Campagna .

( a ) A volersi confermare in queste verità basta l' osservare I. Che ne luoghi ove si semina il riso, la Popolazione è minima, le terzane, e le punture sono atituali, non ostante siano i migliori terreni della Provincia; Laddove ne' luoghi, che ne sono esenti, seltene montagnosi e sterili per natura, la Populazione è del quadruplo, e le maiattie sono ioniane: Tali jono è Villaggi di Tespeia, Campli, Civitella ec. 11. Ove l'ordinario vivere fra noi è di anni ottanta, ne paefi da rijo non vi fi rinvenga neppur uno al di la de' defianta .

(b) A chiunque softenesse il contrario, fi potrebbe replicare , ciocche il Saggio Federico II. Re ai Pruf-

### ふぐみょうようべんかんかん

condotti al sepolero cotanti Uomini robusti attissimi ed utilissimi alle agrarie operazioni .

Sull' allettamento della risoriale fecondità in alcun anno ( a ) sulla prontezza della sua maturità, di un facile smercio, e sulla speranza, che bastasse a sostentarlo per l'intiero anno, il Campagnuolo ne correva avido alla coltura, trascurando ogni altra operazione. Non erano in tale Stato coltivati i Campi. Attrassate le seminagioni de' grani, e delle spezie cereali, eravamo esposti con sì picciola Popolazione alla carestia, se la piovosa stagione suppliti non ci avesse i granidindii, e le civaie estive. I Rustici rimanevano malati, o morti. Que' pochi, che ne scampavano, non curavano di faticare, contenti di aver ricolto il bisognevole, e sulla speranza, di nuovamente riseminare il riso. Non si rinvenivano quindi Agricoltori : l' Aratro, la Zappa col resto del-

sia , operò con uno de' suoi Cortegiani . Adulandolo coffui , e proponendoli un affitto di un lago , dal quale ce tamente secondo lui avvetbe vitratti annui sessanta mila lire, il gran Re formò nn dispaccio, che lo feslo lago s' intendesse affittato al juo Cortegiano per annui quaranta mila lire. Del che effendos doluto coffui col Principe ; Questi li replicò, che credeva di avere. fatto un servizio con averli dato un lago della rendita di f: fana mila lire per sole quaranta mila. Perche colui il quale soft nesse, che il riso non cagioni aria pefilenziale , non petrebbe effere condannato per qualche mele ad abitare fia le risiere?

( a ) Questa dipende dal torbidume delle acque , she allagano il suogo della semina, e da altre circoflanze. Se queste non avvengano, non vi si ricavano le spese, e si và piangendo,

#### )( XXXI. )(

## **ジドネドネドネドネドネドネ**

le terre giacevano in riposo. Erano invitati i Marcheggiani a trapiantarsi nelle Possesioni. Questi erano i più vili e scelerati fuggitivi. I Proprietari, che per la infezione dell'aria non trovavano altro, ne potevano accostarsi'ai propri territori, erano obbligati abbandonarvisi, alimentarli, e provvederli abbondevolmente. Questi senza coltivare ne seminare, se ne fuggivano co Buoi, e con quanto poteva-

no di ragione del Padrone.

Può considerarsi in tali circostanze lo stato deplorabile delle Campagne . Dall' altro canto i Risajuo-· li, che avevano perduti o i loro Fratelli o le loro Mogli ec. e che erano stati malati anch' essi erano poi inquisiti dal Tribunale Provinciale. Si spedivano birri, subalterni a riconoscere le distanze delle due miglia, termine prescritto dal Governo, e creduto bastevole con troppa condiscendenza, ad allontanare la forza de' miasmi fradiciosi, i quali o bene o male li portavano sempre inquisiti. Allora i Coltivatori a riso, che avevano a transigere la pena e pagare le diete, non potendo supplire a tali spese, erano costretti ricorrere agli Usurai. Costoro per l' anticipazione del denaro compravano ad un prezzo ribassato del terzo il fruttato incerto della semina ventura . Se la ricolta non fosse stata delle più pingui, ed estraordinarie, il prodotto neppure sarebbe bastato per l' Usuraio, ed il Coltivatore restava senza salute, senza riso, e con debiti; ed era costretto vendere i beni se ne avesse, o a furgire dalla Pa-- dria . Quindi avviene , che i luoghi , ove si semina il riso, sieno i più miserabili della Provincia . Tranne due o tre Individui per cadaun Paese , che sono gli Usuraj, e presso de' quali resta intieramente il genere, il resto è accattone, e pezzentissimo. Per opposto dove non è seminato-il riso, la Gente spezialmente di Campagna oltre il vigoroso

#### X XXXII. X

# **れいドネドネドネドネドネトネドネ**

di sua salute non è priva del bisognevole, e ne rifonde a Vagabondi, agli Eremiti, a Frati, a Birri, Fucilieri, Preti, ed ai Galantuomini medesimi.

Si credè che potesse dissiparsi l' aria mefitica, e si sono suggeriti vari mezzi. I principali sono l'incalciamento delle acque, e la pronta coltivazione delle terre : Ne l' uno ne l' altro fu mai adottato. La prattica in fatti non prometteva felice la riuscita. Lasciamo stare l' eccessiva quantità della calce necessaria a tale operazione : Fa uopo riflettere, che sarebbe stata inutile. La calce viva quando si faccia cadere su di un acqua stagnante, può sperarsene alcuno effetto. Ma se per qualche tratto si liquefaccia. si renda scorrevole colle acque istesse ; se queste acque si spandano per una larga superficie alla picciolissima profondità di un pollice, come avviene nelle risiere, ella si scioglie, si ammorza, si volatizza, l'aria si defissa, detuona, e la sua forza si rende inefficace : Così sperimentiamo nella calce smorzata. Siccome la calce in tal modo distribuita non avrebbe apportato rimedio alla corruzione; così il metodo di arare a grandi solchi il terreno, ch'era l'aitro mezzo suggerito, neppure avrebbe riparata per intiero la putrescenza verminosa. Ma come pratticarlo? Il terreno mollificato dall'acqua per tanti mesi appantanatavi, avrebbe impedito ogni prontaneo lavoro, ed assorbito l'Agricoltore, i buoi, e l'aratro.

Nella condizione critica impertanto di doversi senza rimedio mietere scioperatamente la vita degli Uomini il Governo alle grida de' Popoli, e di Uomini amanti del ben publico, ha fatto compassare nuovamente da uno sperimentato l'rigonometra le distanze. Assistito questi da un degno Ministro (a) in cui

<sup>(</sup>a) Egl'è D.Gio. Bernardino Delfico Amministratore de Stati Allod. di Atri, e Presidente della R.Cam. della Summaria .

#### XXXXIII. X

# しゅうとうようとうようようよう

cui non cadeva corruzione, ha trovato, che le terre, le quali antecedentemente erano credute capaci per la semina a riso, non avevano la lontananza delle due miglia da luoghi abitati ; e perciò grazie alla giustizia del Trono, e del suo Ministro, si sono restituite alla coltura ed alla Popolazione migliaja di moggia delle più preziose terre. Il numero degli Agricoltori verrà a ripristinarsi, il colore natio tornera sulla faccia del Coltivatore, i morbi si allontaneranno,, e le di lui forze saranno rintegrate. I Proprietarj abiteranno in fine con sicurezza della loro santà nelle Campagne abbandonate, soprasteranno a lavori agrari, e vi tenteranno nuove sperienze

a profitto dell' Agricoltura . ( a )

Mi sia concesso fermarmi per altro tempo alla - considerazione di questo genere, e calcolarne i rapporti. Se da vicino si analizi il vantaggio Reale della semina de' risi, si toccarà con mano essere una vera perdita : Se coll' aver riso, noi nulla perdessimo del ricolto delle altre derrate; se le nostre terre rimanessero pure nel tempo medesimo coverte delle messi abondanti, dovressimo amare una tale produzione. Ma al vedere, che il terreno, il quale ci da riso ci priva del grano; e che la valuta di questo grano monta a più del netto ritratto, che si fa sul riso, sembra della maggiore stupidità preferirsi una pianta esotica ad una indigena; ad una che ci uccide, un' altra, la quale ci cumula di beni . Il. Il secondo

<sup>(</sup>a) Appena sparsaft la voce di non seminarsi più risi , sono venute ventuno Famiglie da Camporano luogo dello Stato Papale vicino ad Ancona a coltivar que terreni del difiretto di Montepagano, pronte a sbandarfi, se la semina nuovamente avvenga,

#### )( XXXIV. )(

# **みよれないようようようようよう**

condo svantaggio derivante dalla semina del riso, è quello che risente la Pastorizia. I terreni, ove vien sparso, sono tutti soggetti allo Stucco. Il Pecoraio non può farli pascere neppure, quando riso non vi abbia; sì perchè ancora limacciosi ed abbondevoli di acque; sì perchè producono erbe letali, come visciole , cicute , ed altre frigide e mortifere erbe . III. Segato il riso, deve lasciarsi in riposo il terreno, ne può tornarvisi a seminare ancor riso per cagione dello Stucco medesimo. Questo anno è intieramente perduto non solo alla pastorale per le cagioni esposte, ma ancora all' agricoltura. Alloracche si semina il grano, può di ogni terreno ancorchè soggetto a Stucco, ristoppiarsi buona parte per i Ritrivi, i quali sono di un grande aiuto alla povera Gente ; ma essendovisi seminato il riso, le maggesi non si possono rompere se non ne' tempi più caldi dell' anno seguente . IV. Un' altra non leggiera perdita , che ci cagiona il riso, è il privarci degli Alberi. Nel luogo della semina in cui staziar debbono le acque molti mesi, tutte le piante periscono. Le Querce immense, che si trovavano in quelle pianure, sono intieramente perdute e non ve n'è rimasta pur una .

Dippiù: Noi rifondiamo a Forastieri per canape, lino, cottone, tabacco ec, almeno annui ducati, trenta mila. Eppure que terreni sarebbero più atti per tali generi di que degli Ascolani; E maggiormente a noi
riuscirebbe la coltivazione de medesimi, perche non
manchiamo de conci. necessari, e spezialmente delle
palombine, che ora roritamo alla Marca. Ora la
semina de canapi apporta minor dispendio di quella
del riso, non ci priva di ricolta, e la ricolta del grano, che siegue quella del Canape è si ubertosa che
sorpassa il venti o il trenta, per uno. Di già alcuni
Galantuomini istruiti cominciano ad introdurlo, ed

i Sag-

### **ポッドネドネドネドネドネルドネ**

i Saggi sono troppo fortunati . ( a )

Ma non deve limitarsi per l'introduzione di simili generi la considerazione del vantaggio de' soli Proprietari. Ha a porsi a calcolo quello dell' intiera Nazione. Quante manovie non verrebbero esercitate, quale industria, quale travaglio, e zelo per la fatica non sarebbe promosso? Ah se l'introduzione di questo genere venga realizato, se i voti de' Savi saranno esauditi, vedremo tutte le mani di questa Popolazione intente a prepararlo, a filarlo, tesserlo, imbiancarlo. Anche i Fanciulli, pur i Vecchi, i Monaci, i Preti, i Galantuomini concorreranno alle diverse manovre, e colle braccia e col consiglio. O Popolazione meschina, che ora obligata sei a vegetare, ed a morire in un' ozio no oso, o ad applicarti ad una fatica senza profitto, io già, Pizia novella, ti annunzio l' ora fortunata, in cui invece di perdere le ore e lo spirito nelle cabale del foro nel tendere le panie insidiose al tuo simile ; in cambio di motti spezzati, de' gerghi maligni, ed insensati senza mormorare ne invidiare chi ti sembrava di te più dovizioso e felice, ti avvolgerai ne' lavori del piacere e del gusto; Avrai dove sempre impiegarti, e la tua industria sarà compensara da un

ro-

<sup>(°)</sup> Il dirft che il Canape ci porti ancora un aria infesta fimile a quella del rifo, è una sceleragine. Egli è vero, che allagandoss, per que' pochi giorni ci viene un pazzo, se l'allagamento sia alle porte della Città: ma ovue sia lontano alcuni passi, il puzzo più non si sente. Ne' luoghi delle olim risaje neppur codessi un cumodo si sperimentarelhe: il allagamento avverrebbe mosto distante, ed in riva del Vomano, e del Mare.

#### )( XXXVI. )(

# Asksarkarkarkarksarsk

profitto soprabondante; i Cultori de' Campi ti presentano canapi, lini, cotoni in crudo. Tu deviportarli ai Caldai, ai Filatoi, ai Telai, all' arte, al raffinamento della manovra. Non più giacerai nel seno della vilte; nel e tue donne col travaglio ristucchevole di calzette dozzinali saranno astrette per smerciarle portarsi in Ascoli a riceverne il prezzo mendicato di pochi bajocchi, e forse a prostituirsi.

Per quanto poi si dia lode al riso degli Usurai interessati, egli non è certamente gustevole civaia, ne di una sostanza eguale agli altri prodotti cereali. Il riso non è paragonabile alla semola di Puglia od al nostro farro di Montagna assai salubre. nudritivo, e di un gusto delicato. Può dirsi piuttosto essere un vegetabile della classe degli erbacei . L' acqua infatti è quella che lo nudre, e li somministra l' intiero alimento. Il suo succo, la di lui nudrizione è più atta per le persone da ozio, da Città , che per quelle da Campagna . Il farro di Montagna nudre tutti con piacere ; si riproduce pure abbondantemente senza esaurire la terra; e senza molta preparazione, e spesa per seminarlo. Infine il riso può supplirsi con molte spezie di miglior gusto, e di più robusto alimento; mentre che il canape, il lino, il cotone, il tabacco ci fan schiavi degli Esteri, e ci depauperano di numerario.

D've porsi a ragione anco l'immensa spesa, di cui abbisogna il riso per la sua coltivazione. Fa uopo, perchè riesca, di un terreno piano: Deve molte volte rompersi, e ridursi in polvere, erpicarsi, dividersi in piciole porzioni, ed ognuna circondarsi all'intorno di un rialto: Occorre assistere ogni ora, perchè quelle picciole aire restino sempre piene di acqua, ed estirparsi le cattive erbe, che chiamasi mondarlo. Allora gli Uomini, e le Donnie senza pudore restano ivi impantanati quasi nudi, e

#### XXXVII. X

## **みぶかみようかみんかんかんかん**

vi si profondano fino alla cinta (a). Infine si ave a mietere, trebiare, ed a grossi magli cinti di ferro scognario. Tutte queste spese inutili e penose portano l'importo di circa ducati dodici per ogni tommolara, a quali aggiunto II pagamento delle acque alla Camera Allodiale, quello delle sementi, dell' affitto de terreni, giunge la spesa a ducati venti per cadauno, moggio. Ora se un nostro Camparnuolo spendesse una terza parte di ducati venti per la seminagione di una tommolata di grano, le ricolte certamente sarebbero del tripio, e quadruplo delle ordinarie.

Ne anco il canape, che arricchisce il suo Cultore, chiede spesa cotanta. Benchè molto debba travagliarsi per rendersi atti i terreni a tal genere, ciò avviene nella prima semina, non solo per la preparazione territoriale, che per il concime di diverse qualità ; pure non giugne alla mettà dello spendere che ricerca il riso. Questa spesa medesima rimane dopo il primo apparecchio diminuita anco per mettà nelle susseguenti seminagioni, e le terre restano feitilizate a segno, che seminandovisi grano, la ricolta è certamente dal venti fino al trenta per uno. Ma il maggior vantaggio si è che non giace il terreno in riposo giamma: Si semina ogn' anno a canape o grano, ed il prodotto sempre è certo, sempre e grandissimo. C 2 . .

<sup>(</sup>a) Ho voluto verificare co miei occhi quanto qui si scrive in ordine a tal punto. Non può senza scuttersi non rimanere commosso un animo delicato, e sensibile all'oservarre crafii sconcezze. Il costune vi per del siffattamente, che non vi ba anno, in cui per tale cagiene non vi si odino ingravidazioni, ed abosti.

#### X XXXVIII. X

# **サイヤイナイトイトイトイトイトデ**

Premesso tutto ciò, in cui nulla vi è di alterato. ed è verificato dalla sperienza, calcoliamo all' ingroffo. i vantaggi del riso e del grano; e poi diamo un occhiata a quelli del canape, se tossero i nostri terreni di questo genere coverti: fingiamo per vero ( a ) che ducati quaranta mila di riso smerciamo agli Esteri: aggiungiamo altri ducati dieci mila che consumiamo, il prodotto del riso sarà intleramente di ducati cinquanea mila. Vengono occupati circa due mila moggia di terreno per quest' oggetto: Diasi, se fosse seminato a grano, una ricolta dell' otto per ognitomolata di un tale suolo eletto, ( abbiamo osservato che non possa confondersi col resto delle terre) avremo sedici mila moggia di grano, cioè ducati venti mila i Abbiamo notato, che ogni tomolata di riso importa ducati venti, quali moltiplicati per due mila ascendono a ducati quaranta mila; vale a dire. restano per i risajuoli ducati dieci mila netti di enadagno. Boniamo ora, che attenta la prattica della nostra cattiva coltivazione, si spendano per due mila tomolate seminabili a grano ducati seimila: si tolgano dai ducati venti mila, resteranno per l'agricoltore ducati quattordici mila, cioè quattro mila ducati dippiù del ritratto del riso.

Quaje illusione adunque ci benda gli occhi per codesta maledetta esotica pianta! Si unisca ora al catolo il riposo dell' anno, e diamoli la metà del ricolto, figurando, che la seminagione sia de Ritrivi, cioè ducati dodici smila. Noi siamo in vera per-

dita

<sup>(</sup>a) Il dotto D. Melebiorre Delfio in una sua Memoria fulla coltivazione del viso a tale introito lo sa ascendere. I registri però di Dogana sono assai minori.

#### CXXXIX Y

## **またもようようようようようよう**

-dita collo spargere il riso invece del grano in ducari -sedici mila. Si porti poi la considerazione al canape. che abbiamo veduto richiedere la metà della spesa. e fingiamoli lo stesso ritratto del riso; il nostro guadagno, se seminassimo questo genere, sarebbe di ducati ventisei mila: Andiamo alla riflessione del prodotto del grano nell' anno seguente, e calcoliamolo anco per la sola metà maggiore, avremo un pieno di ducati cinguantadue mila. Finalmente uniamo e questo calcolo politico il morale, ed il fisico, cioè la perdita del rudore, del costume, della sanità, della -vita degli Agricoltori, dove giugnera? Si chiami Leib-

nizio, o Newton; a me non basta l' animo,

Finirò questo interessante articolo con ciò che rapporta M, de la Lande ne' suoi viaggi d' Italia tom. 1. p. 163. ,, Le riz est aussi un des grands objets de la culture du Piemont : mais i' ai entendu le -feu Roi me temoigner la dessus les regrets d'un bon Pere, qui voudroit pouvoir soustraire ses peuples a cette culture dangereuse. On observen en effet, que les Paysans, qui s' en occupent sont jaunes, cache-Aiques, su'ets aux, hydropisies, aux obstructions, aux -fievres intermittentes causees par le terrein marecageux et par les eaux stagnantes, dont le riz a besoin,, Ed il celebre Rain,, La terre, qui donne du riz, a costantemant devore ses abitans: du moins dans · le Milanez, ou les rizieres n' offrent, que des pavsans livides et hydropiques, dumoins en France. ou elles ont etè sagement prohibees. L'Egypte avoit sans doute ses precautions contre ces mauvais effets -d' une culture d' ailleurs si nourrisante. La Chine doit avoir des preservatifs que l'art oppose a la nature, dont les bienfaits son quelquefois enpoissonnes des maux. Peur etre aussi, que sout la Zone torride, ou le riz abonde, le chaleur, qui le fait croitre au milieu des eaux, dissipe promptement les



vapeurs humides et malignes, qui s' exalent des rizieres , . Rayn . bift . phil . et potitiq . p . 139 en 8. L' allontanamento delle risiere dalle pianure ha portato quel bene, che si sperava, alla salute degli abitanti. Erano obbligati i medesimi, cominciando da Maggio a tutt' Ottobre, brugiare ogni sera crusca di grano nelle case, per scacciare col suffomigio i piccioli insetti, che non li avrebbero altrimenti colle loro punture lasciati dormire. Nella presente stagione non vi è bisogno di ciò. Quella campagna, in cui regnavano le terzane, durante la Estate, è scevra da siffatto malore. La Gente è nella nativa robustezza, e gode perfetta salute. In tempo di mietitura uomini, e donne da montagna calavano nella pianura ai lavori agrarii, e tornavano poi cachetici, ed infermicci. In questo anno la faccenda è andata altrimenti. Io li ho osservati tornare alla di lor Padria vigorosi, e mi hanno assicurato, non aver sofferto neppure un dolore di testa.

Il poco numero de' Proprietarii adunque, ed il non essere da questi l'agricoltura trattata; l'ignoranza delle regole agrarie, e de' buoni Stromenti; l' impedimento del libero smercio per le Dogane interne: il picciol numero degli Agricoltori; le feste: il monachismo; la semina del riso; il costume corrotto sono i principali ostacoli, perche l'agricoltura gema fra noi. Ella scemerà sempre, se dessi non vengan diminuiti, o tolti all' intutto. Molto può giovarci il Calendario rustico: non poco si deve sperare dalle sperienze delle Società Padriotiche: tutto si confida nel favore del Governo. Il Catechismo di Religione influirà mirabilmente a farci amar la fatica, ch' è il vero bene di ogni Popolazione. La farica ci condurrà alla moltiplicazione, ed alla costanza di abitudine; e per consequente verranno moltiplicate le nostre messi, ed i nostri prodotti senza perdita, anzi col rinvigorimento della nostra salute.

#### F3F3F3F3F3F

L' Agricoltura è monca e non può stare senza la Pastorale. E' troppo chiaro l' una essere di ajuto e collegata coll' altra. La semina può essere soccorsa dalle frondi degli Albori, e dal concime degli Animali : Senz' Albori non si ha legna per gli usi dell' Agricoltura, e della Pastorizia: Senz' Animali non è agevole rompere le terre, non ricondursi, ne trebiarsi i generi : Finalmente senza del grano e delle spezie cereali , ne l' Agricoltore , ne il Pastore possono sostentarsi . Felice adunque colui , che avesse un territorio, come i Romani, e gl' Inglesi a di nostri, ove potessero al tempo stesso esercitarsi questi tre rami d'industria. Egli sparambiarebbe moltissime cure , e molti lavori . Le ricolte , gli Albori, le Greggi si trovarebbono in uno stato di continuo accrescimento, e di una floridezza perenne.

Rivolgendoci alle piante, merita il primo luogo certamente il Sagro Ulivo . Questo è l' Albore dedicato dagli Antichi alla Dea della Sapienza rer dinotarsi le sue eccellenti prerogative ; e fù nominato Sagro, perchè ebbe l'onore di servire di uso e di principale ornamento sulle Are de' Numi, di Corona nelle Vittorie, di Simbolo della pace frà i Privati. e frà le Nazioni . Chi può bastevolmente donar lodi ed esaltare il pregio di questa pianta privilegiata, il di cui bisogno è si generale, e di necessità prima? Chi non deve rimaner grato alla Natura per un dono prezioso cotanto ? Ella ci concede un genere, del quale pochi luoghi della Terra, e poche Nazioni ne sono partecipi. Un privilegio così esclusivo ed utile meriterebbe tutta la nostra stima, e richiamare dovrebbe ogni attenzione in ben custodirlo, coltivarlo, e propagarne il numero. (a) La

<sup>(</sup>a) La prerogativa dell' olio a differenza di qual-

#### M XLII: M

## **ッドもようとうようようようよう**

La nostra dappocagine però è tale, che sa di vera demenza, e giustamente il Forastiere si meraviglia, come possiamo essere ciechi cotanto a nostro disvantaggio. La Storia corrente non senz' ammirazione ci fa intendere, che i Corsari di Africa, gli -Algerini, i Tunisini, que' di Tripoli abbiano finalmente rivolte le di loro cure all' Agricoltura, ed in spezialità alla piantagione degli Ulivi . Eglino l' anno singolarmente estesa, e di già vendono anch' -essi carichi di olio agli Esteri. Bella lezione per noi, che ci cuopre di vergogna! Quelli barbari hanno creduto portare le mire sù di una pianta da essi disprezzata. Noi, che da nostri Padri abbiam veduto col--tivarla, che altra risorta non abbiamo fuori dell' -Agricoltura, ci facciamo vincere anche in ciò dagli Atricani .

Può dividersi la Provincia di Teramo in Orientale, ed Occidentale. Il fiume Vomano sembra separaria. La Orientale, che confina colla Provincia di
Chieti per la parte dell' Est, coll' Aquila per il Sud,
e coll' Adriatico dalla banda del Nord è ristretta
molto; ma ha il vantaggio di chiudere nel, sua seno
quantità speziosa di Ulivi. I prodotti, i quali somministrano a Mercatanti di Chieti materia per molti
Bastimenti da imbarco, possono computarsi per il
valore fino di ducati cento mila all'anno. La nostra

qualfivoglia altro genere, di non corromperfi, anzi prefervare egni specie dalla corruzione, anco sotto la linea equinoziale, avvebbe a fissare la meggior nofre indufirir e fatica verso degli Ulivi : Tutt' altro s' infradicia, si guasta, e ci reca dell' inquictezza, se non fia subtto spacciato. L'olio quanto più invecchia, si, purifica più, e divigene migliore.



parte Occidentale si deve dividere anch' essa in marittima ed in montuosa. La marittima gode un suolo. attissimo, ed un clima proprio per gli Ulivi, ma ci, è proscritta la di loro piantagione . E' dessa soggetta a Regi Stucchi; ed è legge, che in tempo d'inverno i Padronali delle picciole partite di pecore de' luoghi montuosi si portino ivi a pastorarle. Perciò non possono seminarsi in ogni anno ; debbon lasciarsi in riposo per metà ; ed il Regio Fisco riceve una. fida per gli erbaggi. Meno male sarebbe, che togliendosi il dritto a' Proprietari della naturale libertà, si obbligassero soltanto ad abbandonare la coltura della metrà delle loro Possessioni, il maggiore nasce dal non potervi apporre Albore alcuno. Quindi non si è propagata la piantagione degli Ulivi nella più estesa porzione della Provincia: si ravvisano le terre squallide e non maritate ; siamo privi del più prezioso e. vantaggioso prodotto per il Proprietario, per la Nazione. Que' stabilimenti, ch' erano propri in quellabarbarie, ed analoghi alla mancanza della Popolazione, oggi non possono sostenersi senza mancarsi ai primi elementi della pubblica Economia. Molte sono state le discussioni su tal proposito in esito delle doglianze portate al Trono dai Possessori delle Terre. non poche le relazioni, ed i scritti umiliati al Re, ed al supremo Consielio delle Finanze. lo mi ingegnerò dimostrare, che ne' Stucchi debba permetter'i anzi, ed inculcarsi la piantagione degli Ulivi; e che questa lungi dal nuocere alla Pastorizia, giovi, e la soccorra mirabilmente; con alcune limitazioni però per le quali si vantaggieranno l'Agricoltore, ed il Pastore : e si conciliera la maggiore utilità della pastorale , coll' aumento della Agricoltura .

La proibizione della piantagione ne Stucchi è derivata da due motivi. I. Si è creduto, che nuocesse alla pastorizia col restringersene il suolo. II. Posse

noce



nocevole alla coltura de' campi, perchè colla occupazione degli Ulivi su i territori si sarebbe ritratta poca quantità di grano. Dicono : è certo, che impiantandosi gli Albori venga a restringersi la coltivazione, e la semina delle spezie cereali in una quarta parte, che è perdu a per la pastorizia. La quale ristretta di un quarto, di un quarto conseguentemente saranno mancanti i di lei prodotti , e proporzionevolmente cresceranno di prezzo. Ecco lo svantaggio delle Famiglie de' poveri Pastori, della Nazione, del Sovrano. Dall' altro canto l' Agricoltura perdera ancor essa di un quarto. Ove vi ha degli Albori, e spezialmente Ulivi, il grano pochissimo vi si riproduce, e gli Ulivi stessi non potranno dar frutto, allorchè i succhi nutritivi siano stati tolti dalle sementi del grano. Adunque, conchiudono, col nuocersi alla postorizia, si farebbe del male anco all'Agricoltura; e perciò la piantagione degli Ulivi ne' Stucchi come dannosa in qualunque verso si consideri, non deve adottarsi . Soggiungono inoltre ; Le frondi degli Uli-Vi compensar non possono la mancanza, che la Pastorizia riceve : dacche la potazione succede da Febrajo in poi , tempo in cui l' erbe abbondano : Oltredicche le stesse frondi non sono mangiate secche dalle pecore, ma appena in quel punto che vengono potate. Per tal motivo essendo inutili, resta saldo quanto intorno al dannegiamento della pastorale, e dell' Agricoltura si è rapportato .

Un tal ragionamento in apparenza plausibile, perchè venga smenito, è necessità ricordare i principi della teorla della vegetazione. Sta dimostrato da M. Tul fino a Bonnet, ed all' Abbare Toaldo, che le piante non tanto ricevano la nudrizione dalla terra per mezzo delle radici, che dall' armosfera per mezzo delle frondi, le quali hanno la forza della respirazione, e e della perspirazione insieme. Il modri-

mento

#### )( XLV. )(

### **ネッドネトネトラドシドネドネ**

mento di tutto quel, che nasce e cresce in terra. è preso dai quattro volgari elementi, e non si nega, che la terra bene assottigliata somministri alle radici delle piante il nudrimento : ma neppure può negarsi, che loro bisognino i sali per digerire, ed assimilarsi le sostanze ricevute, dell' acqua per impinguarle, e renderle scorrevoli, dell' aria, e del fuoco finalmente per dar loro l' attività . ed elasticità . Se i Componenti di tutti i Corpi sono i quattro Elementi sopraccennati ; e se non vi ha dubbio , che questi girino, e ci attorniino in piccole particelle, deve credersi, che le frondi ne profittino, e le tramandino ai veicoli interni delle loro Madri . Le tante. fisiche dimostrazioni ; ciocche noi ne osserviamo tutto giorno, non ci lasciano luogo a dubitarne. Fa uopo premettere ancora un' altra verità. I grani, ed i semi delle spezie cereali non amano di essere profondati sulle terre più di quattro o cinque dita . Il sopralodato Signor Duhamel per accertarsene fece cavare una fossa dodici piedi lunga, e proporzionevolmente larga. Non aveva ella dapertutto la medesima profondità ; dall' un canto era due piedi profonda : e gradatamente si andava scemando . Egli seminato avendo per l' intiera fossa trovò, che i granelli al profondo di più di nove pollici non germoglia- rono affatto; que' di cinque si svilupparono, e si nudrirono assai bene .

Poste tali teorie vengo alla soluzione dell'Argomento. Le piante, che non ricevono l'intiera nudrizione dalla terra, non possono essere di nocumento al grano, ed alle piante cereali, per le quali resta sufficiente nutrizione, e le quali anchi esse per metà almeno vengono alimentate dall'Atmosfera. Dippiù non vi ha pianta di Albore, le di cui radici non siano quattro, ed alla più scarsa trè palmi profondate nel seno della terra. Ora se vogliasi pur ricondate nel seno della terra.

#### )( XLVI. )(



dire . che le piante sieno nudrite dal solo terreno , il fatto dimostra, che potrebbero cercarlo al fondo del fossato, o a quel livello orizontale: Non potranno certamente traerlo al di sopra della superficie . o a quattro in cinque pollici di profondità . Il medesimo Signor Duhamel fa poi riflettere, che il Fico, la Vite l' Ulivo siano Albori da robuste radici, e si veggano bene nudrirsi ne' calcinacci delle mura, e frà terreni sabionosi , e sassosi : Verità , che conferma quanto si è detto cioè : che gli Ulivi abbian forza di profondarsi, come pur veggiamo, e che bisognino più delle parti, che svolazzano per l'aria, e dell'attitudine del clima, che della pinguezza della terra. L' esperienza ci convince di tutto ciò . Csserviamo, che in a cuni siti della nostra Provincia non ostante il concio, e la preparazione distinta del terreno, non possiamo avere che poche olive; in tempo che negli altri senz' appoggio, che di una coltura di aratro ne tragghiamo delle abbondanti .

Non può quindi riceverne danno alcuno l' Agricoltore, quale anzi per un verso potrebbe restarne giovato. Suole farsi delle picciole fosse al pedale degli Ulivi . ed apporvisi il concime . Non è possibile. che questa grascia non venga portata dall' aratro o dalla zappa sul restante del suolo. Ma siasi pure. che l' Agricoltura non ne resti giovata, non sarà forse della giustizia rendersi la libertà della proprietà a' Possessori : non sarà barbaro il costume d' impedirsi al Padrone di fare libero uso de' propri fondi ? Siasi pure che non si ritrarra una quantità eccessiva di grano, si avrà l'olio, ia di cui conservazione è eterna, il di cui smercio è sicuro, ed il di cui uso è necessario. Sara questa parte della Provincia posta nel piano dell'altra, vendera pure al Forastiere gli olii, ne ritrarra un' immenso denaro, e chi sa, che più atti e meno molli non si vedrebbero i nostri Citta-

### )( XLVII. )(

# \*A2が3かんみばみばみようれとれるだ。

dini aprire un diretto commercio colle Nazioni? Giova ripeter'o: il grano è conveniente ad ogni clima; non vi ha Provincia, che non ne possa abbondare; laddove a pochi è concesso farvi alignare gli Ulivi, il di cui dritto esclusivo formar deve la principale risorsa di questa parte degli Apruzzi, ed invogliarci a raddoppiare gli sforzi per la di loro propagazione.

La Pastorizia verrebbe per la piantagione degli Ulivi giovata. A dimostrarne l' assunto, con buona pace degli Oppositori, ci conviene asserire, che quanto da essi si è detto nel principio del presente articolo in rapporto alla potatura degli Ulivi, ed al pascolo delle frondi, non sia affatto vero. Ancorche i medesimi fossero potati nel Mese di Febbraio, sarebbero pur giovevoli agli Animali: La mancanza mase sima dell' erbe negli Apruzzi appunto avviene in questo mese; e non è raro, che per le irregolari stagioni le piove non cadendo, si abbia bisogno di frondi anco a Marzo. Ma non si verifica che la potatura avvenga a Febbraio. Questa si fa da migliori intendenti delle sue cose, purchè ricorra il buon tempo, appena colte le Ulive. La ragione si è, non volersi dar tempo ai rami inutili di trarre de' succhi, che tutti debbono riservarsi per que' da frutto e rimaner nella madre pianta. Quindi la potazione suol farsi a Gennaio, o alla fine di Dicembre, ed in ogni giorno anche che il buon tempo non avvenga. Perchè il freddo non noccia, il luogo delle aniputazioni si sporca colla creta, o colla cera, o pece liquida.

l Pecorai, che volentieri, e care le comprano, le ammucchiano all' aria aperta. Queste si appassiscono, è quasi fresche si conservano per due mesi. Ed appunto in tale stato le pecore le mangiano con maggior gusto di quello se ne cibavano appena recise. Avviene come ne frutti de stessi Ulivi, i

qua-

### )( XLVIIL )(

# がかんかんかんかんないなるよう

quali si addolciscono e perdono l'amarore esposte all' aria, ed alle brinate, e geli della notre. Tali front di sono la miglior risorsa della pattorale. Derivando da una pianta imbalsamata di sostanze oleose, prestano agli ammali un cibo pinguedinoso, e salubre. Percio alloiacche ne sono nudriti, si veggono ilari, robusti, ed atti a resistere all'inclemenza della stagione. Chi dubitasse di una tale verità, potrebbe chiarrisene co propri occhi, e sincerarsi, che

noi non siamo capi acdi alterarla.

Non potendosi difficoltare quanto sta detto in ordine alie frondi degli Diivi, ella è conseguente verità, che la Pastorizia coll uso di esse venga ad essere rintrancata di quel che perde nel suolo, e vantaggiata anzi moltissimo. Eccone la dimostrazione: Ogni pianta di Ulivo almeno da due fasci di frondi nell' atto della sua ponatura, la quale avvenendo una volta in ciascun biennio, può computarsi per un fascio all anno. Un fascio di frondi di Ulivo ad una pecora è sufficiente cibo per due giorni, sia pure per un soi giorno: Ma quei sito che occupa la pianta dell' Ulivo non era bastevole a sostentarla, che per una o due ore; dunque nei nostro caso verrà cibata quarantaser ore di più: Se avvenisse, che i Stucchi perciò fossero tutti coverti di Ulivi, ogni tomolata anco alla distanza di quarantotto palmi potrebbe contenerne cento piante. Ove alle pecore venisse assegnata la estenzione di un mezzo moggio per ciascuna, questa avredde per cinquanta giorni assicurata la sussistenza sulle sole trondi degli Ulivi.

Piacesse al Cielo, che i nostri Pecorai stuccaiuoli potesso sempre provvedersi delle frondi degli Ulivi, perchè il di loro Armento non sarebbe preda della morte. Il Gregge saturo darebbe prodotti abbondevoli, e colla di loro moltiplicazione contribuirebbe un concime sopravyanzante e necessario alle terre esaurite. Ma le pian-

## **ジドネドネドネドネドネドネ**

te mancando, resta frodato il bestiame di un si salubre e pingue alimento, e la terra di un ingrasso vivincante e prezioso . L' Agricoltore, ed il Pastore quindi languiscono per una arguzia mal intesa, e non fondata sulla teoria della Vegetazione, nè sulla prattica della sperienza. Si vogliono sostenere le antiche usanze ancorche nocive: La coltura de' Campi, l' impiantagione desli Alberi., la pastura degli Animali sono sorelle infanti , se sieno divise , adulte e grandi, alloracche si uniscano. Esse si devono dare la mano, e prestarsi soccorsi a vicenda, se voglia osservarsene un' effetto robusto e vigoroso. Le terre bisognano del concime degli animali; gli animali delle erbe delle Campagne, e delle frondi degli Alberi per sostentarsi. Le terre concimate daranno ricolte raddoppiate; gli animali pasciuti a sazietà non temeranno i rigori delle stagioni, e si riprodurranno a dispetto degli Elementi . Queste belve addomesticate riposeranno all' ombra delle piante per isfuggire gli ardori del sole, la forza de' venti, il gelo dell' atmosfera ; pasceranno erbe tenere latticinose de' pedali degli Alberi. Anco il Pastore ivi si assiderà a goderne il rezzo, per ricoverarsi dalle pio e, e da' turbini, senza temere il colpo del fulmine (a) e per farvi risuonare la contrada del canto, e del suono delle zampogne . Ris

(a) Si è trovato il mezzo di difender gli Edificii per via de Condustori metallisi Continuati fino a terra. Quanto agli alberi quelli, che contengono della refina pelfono in parte difenderfi da questo pericolo, come l'Asioro, l'Ulivo, il Pino, e fimili. Toaldo meteorologia applicata all'agricoltura, 5, 10, de fulm,



Riguardando poi la perdita, che fa la Naziona per la mancanza degli Ulivi ne' Stucchi, chiaramente si deduce essere almeno in ducati cento venticinque mila annui. La dimostrazione è la seguente. Apponendosi la pianta degli Ulivi cinquanta palmi distance l'una dall'altra, in un moggio di terra capirebbero circa cento piante. Diamo a'Stucchi la estensione di soli venticinque mila moggia: Sarebbero capaci di piante due cento cinquanta mila. Pensiamo, che ogni piede dia l'un anno per l'altro, mezzo tommolo di Ulive, avremo il prodotto di tommola cento venticinque mila, che computandosi alla scarsa ragione di carlini dieci per ogni temmolo, ascendono a ducati cento venticinque mila all' anno di sopra divisati. Si aggiunga quella della Pastorizia per il maggior soccorso delle frondi; e si considerino i piantoni o siano gli allievi proprii per le altre piante, ed il legname, di cui siamo anco in perdita, il calcolo sarà maggiore di un altro quarto.

Deve perciò il savio Governo permettere, ed anzi promuovere la piantagione degli Ulivi sù del Stucchi. Ma perchè si conseguisca il fine desiderato, avrebbe a prescrivere le seguenți condizioni. I. Che non sia lecito apporvisi vigne, n'e capanneti in conto alcuno. II. Che le piante degli Ulivi sieno in distanza I'uno dall'altro palmi cinquanta. III. Siano obligati i Proprietarii darne le frondi a Pecorai senza pagamento; ed i Padronali degli animali restituire il legname appena sfrondato e pasciuto, a pagarlo a denaro contante. IV. Si eligano i Deputati da Proprietarii delle terre, e degli animali, i quali convengano del tempo commodo ad ambedune le Parti per la Potatura.

Nell'atto erano sotto del Torchio i presenti Saggi, è pervenuto Real Dispaccio ordinante la reintegrazione de Stucchi, la censuazione a prò del Re-

# **みばみばみばみばみばみばみばん**

gio Fisco degli Alberi impiantativi , la proibizione di piantarvisi di nuovo. Questi ordini, che si venerano con quell' alto rispetto dovuto al Trono, siccome hanno rallegrato gli Avvocati, i Procuratori , i Scrivani , i Periti ec. hanno posto in costernazione ed in spavento i Proprietarii . Se è lecito ad un Suddito fare alcuna umile rimostranza all' amabile suo Sovrano, il Supplicante osa proporre I. Non essere possibile venirsi prestamente a capo di una confinazione così estesa, incerta, e controversa quanto quella de' Stucchi, senza risolversi prima infinite questioni, che insorgeranno frà le Università ed i Possessori da una parte ; ed i Pecorai e Regio Fisco dall' altra. II. Se gli Alberi fossero masse perenni o del Regno minerale, che lungamente resister potessero allo sfacelo del tempo, potrebbe pur idearsi qualche canone di lunga durata: Ma l'esser essi del dipartimento vegetale, soggetti in ogni urto d' incostanza mondiale o per propria maturità e vecchiezza ec. a tornare terra, non sembra dover ammettersi idee di perennità in cose, che da mattina a sera possono distruggersi : Non volendo il Trono poi pregiudicare chichessia, siccome il diritto dell' erbatico in origine appartiene alle Università, dalle quali il Fisco ha causa, pare, che nella promulgazione della legge avessero avuto a sentirsi le medesime Università, le quali vi rappresentano un sì grande interesse. III. Si è dimostrata la utilità della piantagione ne' Stucchi per la Pastorizia : Si è dimostrato, che le foglie attraggono dall' atmosfera quasi tutti i succhi nudritivi; che le ombre degli Alberi rinfrescano il suolo, il quale brugiato dal Sole svapora le acque, le deposizioni eterogenee ; che l' aria, e le piogge depongono per la fecondazione delle Campagne : Debbo rimarcare , che tali Regali determinazioni ristringono i diritti della proprietà.

I to Congl



prietà, si oppongono all' avvanzamento dell' Agricoltura ed alle mire dell'erezione delle Società Padriotiche. Ecco ciò, che a questo rapporto ha stabilito il Regnante Gran Duca di Toscana l'immortale Leopoldo " Par une consequence immediate du plan de la nouvelle administration la liberte de vendre et de nourir des troupeaux a etè accordée. On a supprime les droits sur l'importation des bestiaux : On a reglè uniformement et proportionellment ceux de l'exportation. Mais on a defendu de conduire les bestiaux dans aucun heritage sans les consentemens des Proprietaires; en abolissant aussi le droit des parcours: On a autorisè la cloture de toutes les Possessions; l' on a supprime l'usage de garder a frais communs les terres et es troupeaux. Enfin l'on a cherche à soulager par-tout les cultivateurs. Aussi vont-on la culture s' etendre par tout jusques sur les rochers. M. de la Lande voyage en Italie t. II. chap. XX. in fin. ,

Altro mezzo da migliorare la nostra fortuna ci mostrano i Gelsi Alberi commendevoli, quanto è il prodotto della seta che potremmo ritrarne. Per verità erasi introdotta fra noi una coltivazione mediocre di queste piante; ma il dritto probibitivo, l'essere rimasti processati alcuni Galantuomini, che avevano srabiliti i Caldai per estrarla da bachi, la fece trascurare ed odiare. Il Governo ha finalmente abolito il Jus proibitivo, riserbandosi il dazio di carlini tre la libra per la estrazione. Un simile provvedimento la farà risorgere fra noi, come nella Provincia dell' Aquila la coltivazione del Zafferano. Sembra che non possa avvenire cosa più facile; dacchè le piante si sviluppano in picciol tempo (a) ed in ogni sorta

<sup>(</sup>a) Si vuol parlare de' Gelsi da frutto bianco,

### K LIII. )(

# 

di terreno; ne ricercano molta attenzione. Nelle siepi stesse delle nostre Possessioni vegetano mirabilmente; Un sol esempio bastera perche vengano moltiplicate.

Noi tutto giorno attendiamo a coltivare le vigne. Elleno sono così feraci, che in alcuni anni restano invendemiate per mancanza di vasi, che ne rattengano il liquore. Eppure ancora non sappiamo fare un buon vino, che compriamo dall' Estero, quando ce ne venga la voglia. Sono infinite le qualità delle nostre uve, si maturano perfettamente, e divengono dolcissime; ma ignoranti ed indolenti fino alla stupidezza ci è incognito fino il di loro nome vero. Perciò i libri di Agricoltura non possono istruircene; perchè dove ci parlano di una qualità d' uva, che forse noi avremo frà le nostre, e del modo come coltivarla, spremerla, conservarla, mischiarla con altre spezie per averne un buon vino, noi non la conosciamo ; ne sappiamo adattarvi le regole per man-canza delle nozioni de' nomi . Sarebbe necessario quindi o avere alcun buon Agricoltore di Toscana o pure andare noi stessi colà ad apprenderle. Ecco il nostro cattivo metodo. Appena scorgiamo nelle uve un grado di maturità, le cogliamo alla rinfusa, spesso fra le acque e nel cattivo tempo ; Senza toglier neppure il fradiciume, le buttiamo in bigonci, ove ammostate colle mani si trasportano in una Vaschia. Ivi co' piedi di un Contadino vengono pistate, ed il succo, che cade in un recipiente, è trasportato o nella botte, o in un gran Caldajo di rame per cuocersi. Le botti sono prima pulite e lava-

perchè que' da frutto nero detti comunemente mori richiedono tempo lungo per crescere, e terreno migliore.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

te coll' acqua; e si tengono aperte, finoacche si vegga una ebolizione schiumosa sopra di esse. Vengono perciò riempiute di tanto in canto, e cessata la ebollizione, si coprono con tegola e cenere. Lo mosto del Caldajo si cuoce, fintantocche cali il terzo, ed indi si porta alle botti. La prattica del cuocersi si è dovuto adottare per conservare i vini; dacche i crudi appena sostengono fino a principi dell' està. Ognuno vede dunque, quanto siamo sciocchi per siffatta precedura. Noi almeno dovressimo far perfettamente maturare le uve . scegliere le di loro spezie, togliere ogni fradiciume, premerle sotto de' torchi, preparare la naturale ebollizione dello mosto entro de' tini , riporlo ne' vasi lavati col miglior vino, ed in cantine sotterranee rivolte a Settentrione. Con tali regole forse avremmo de' vini eccellenti. Piu saggi di noi i Proprietarii del litorale della Marina in Provincia di Chieti, non cuocono mosto , e pratticano un' usanza alla nostra contraria : Fanno de' buoni vini, e risparmiano legna e mosto. Noi con ciò perdiamone venti mila salme e più, e molte centinaja di ducati per il consumo delle legna. Tanto ci costa la fabrica di una decoxione, che nuoce alla nostra sanità.

E' tempo diriggerci ai Colli, ai Monri, alla patte più alta degii Apruzzi. Non più colline amene, boschetti lascivi, ove i teneri Uccelli cantino i di loro amori, si pareranno agli occii nostri. Empendici, balze inospite, immensi sassi arenarii a strati uniformi, che si succedono l'uno dietro l'aito to, terreni dilavati, e trasportati dalle acque, l'orrore in somma e lo spavento ingombreranno le nostre pupille. Villaggi sparsi colò, che annunziano avvilimento, meschantà, povercà si presentano, e al eccitano la nostra compassione. Gli Adutatori sono Agricoltori, Pastori, Fanti del legiame nel tempo.

# STENENCHENCHENCH

stesso, che non sanno alcun mestiere. Tempo è, che un Fuosofo annunzia essere l' Agricoltura loro nuocevole. Le scoscese terre mosse che fossero, sarebbero trasportate dall' impeto delle acque delle piove sù de' luoghi sottoposti : avrebbero conseguentemente perdute le fatiche, le sementi, le terre stesse : Che la Pascorizia dovea essere la principale risorsa, peiche la Natura aveva destinati que' siti per il pascolo degli animali, non per la semina delle piante cereali : Che la conservazione de' boschi , il di loro aumento avean ad essere la di loro seconda applicazione, ed industria. Sono stati quegli Abitanti commossi da tale verità. Hanno osservato il tristo effetto dello stritolarsi le terre ; hanno veduto, che nudi sassi o sabbia sola rimangono per il t. aspo. to che ne fa l' impeto delle piove (a); ne compiangono la perdita, ma non abbandonano una prattica coranto funesta .

Per

<sup>(</sup>a) Ecco l'origine che il Dottor Forstet n:l Tomo Il delle sue Oiservazioni a viaggi di Cook da alle
Ijole baffe del sua, e vi fonda una probabilijuma teoria., su di una foogliera può la polve generarvi una
specie di alga e mujco terrefire o di Licheni, che la
cuoprono, una nuova polve, i nidi dello fierco degli
Uccelli potrebbero rialzarvi il juolo. Allora le sementi
dell'erbe trasportatevi dal vento, e dagli uccelli medi fimi vi radicarebbero; le quali putrefatte col tempo
da ebbero un terreno baflante a nutricare le altre erbe
e dar loro col tempo un fondo confiente e nutritivo
di vegetabili, Con più facilità potrebbero quindi ricovirsi que la finudi ma non dovicbbero accofarvi
le zappe.

## **ポテネドネドネドネドネドルドド**

Per sostenerla , non risparmiano le boscaglie , le intendiano; e profittano del prodotto precario del la superfizie vegetabile cagionatavi dall' infradiciamento delle frondi degli Albori . Ma dopo due o tri ricolte , venendo esaurito anco codesto suolo , s'accommuna coll' altro; e manca di fondamento l' Agricoltura . Il Coltivatore per sostentar se e la propria famiglia nommeno che per pagar i Regi tributi è costretto far il Pastore , o portarsi a segar tavole nelle parti di Calabria; o da zappuliare in Puglia , o cavare radiche di liquorizia in paesi lontani . Sarato cattivo Pastore , e verrà espulso tantosto dal la Greggia; e ne paesi lontani non potendo sostenere travagli penosi ed insoliti o morità , o tornerà malato in Padria .

Questa istoria dolorosa ma veridica de' Montanari infelici , deve richiamare le cure del Governo e della Società Padriotica . Dovrebbe loro proibirsi , fuori de' luoghi piani , se pianure vi sieno , la coltura e la semina . Avrebbero ad animarsi , ed obligarsi all' apparecchio de' prati artificiali; che sortere rebbero, ed accrescerebbero del quadruplo la di loro Pastorizia; Dovrebbero finalmente costringersi alla ristorazione e conservazione delle boscaglie . Negli antichi tempi la Pastorale in questi luoghi era meglio trattata, Non si conosceva zappa ne qualunque agrario istrumento. Tutti attendevano alla custodia degli Animali . Gli Uomini pascevano nell' inverno al pascolo marittimo, e le Donne rimanevano a filare lane, tessere panni, de' quali facevano uso per proprii bisogni . Ora , pochissimi sono i Pastori , e questi pochi quasi generalmente custodiscono armenti altrui . Le Donne non più lana propria , ma filano lino e stoppa de' Popoli della pianura , da' quali ricavano una scarsa mercede, ed alimenti servili.

### X LVII. X

### **みぶみんみよみよみよみよみ**

A ripararsi e migliorarsi l' antica Pastorale, onde quella Popolazione intieramente giovata ne resti , non vi è miglior mezzo , e più atto de' prati artefatti o sativi : E' sì grande ivi il male, che le terre stanche, e spossate dalla semina delle spezie cereali neppur erba producono: Col seminarsi il triforlio, la medica, la cedrangola, vi nascerebbero pascoli abbondevoli ed eccellenti . I terreni sarebbero ristorati , raffermati , e non più esposti al dilavamento delle acque. Siccome ne' Stucchi le erbe sono del Fisco, e delle Università, dalle quali le detiene ; così in Montagna , segati i fieni , e ricolte le prime segeti, il diritto di pascere è demaniale de' luoghi, e delle Communità. Il Re portando rimedi a ciò, ha dichiarato, che i pascoli se siano sativi . spettano intieramente al Proprietario. Se quindi fossero i terreni de' Particolari seminati delle spezie atte ai prati artificiali, (a) verrebbero falciati più volte all'anno; ed i fieni ritratti sarebbero bastevoli a sostentare un numeroso bestiame, non che le picciole partite degli animali, che oggi calano ne' Stucchi .

<sup>(</sup>a) Con molto vantaggio da qualcuno in questa provincia è stata introdotta la semina di certe portentose evbe chiamate le Crocette. Elleno contengono semi spinosi e scabri attorniati da punte, e verismitmente una simile conformazione loro avra fatti importe la denominazione di Crocette. Amano queste terreni dimagnati ed assatto serviti, e dopo avver dato per un decennio un seno abbondante, alote, odoriero, sofianzioso, di cui gli animali sono ingordismi, lasciano il terreno secondato, e concimato in guisa, che per quattro anni continui è sicuro l'Agricoltore ricoglierne

### K LVIII. K

### **みたみよみようようようようよう**

La parte montuosa della Provincia di Teramo abbruccia una estensione di più di due cento mila moggia. Vien detta Montagna di Roseto, di Valle Castellana, di Rocca S. Maria, di Macchia del Conte ec. Contiene circa cento Villaggi con dodici in quindici mila abitanti . Io stimo, che vi siano venti mila animali al più. Diamo secondo le antiche prattiche doganali per ogni cento pecore un Carro. cioè tomolate sessanta di erba. Per sostenere siffatto bestiame, basteranno dodici mila moggia di terreno e niente più. Ora allarghiamo la mano, e crediamo che tomolate dieci mila come più commode e quasi piane sieno atte alla semina del grano ec. Assegniamo per i boschi, per i luoghi inservibili altri cento venti mila tommolate : Tutte comprenderanno

un prodotto abbondante di biade. Qual ajuto i luoghi montagnosi specialmente potrebbero ritrarne in accresci-mento della pastorale, se ne venisse propagata la seminagione, può ciascuno desumerlo. Che se mi si domandi come fia pollibile che non offante la pinguezza di tali erbe ne rimangan pingui e ben nudriti i terreni, i quali perciò ne dovrebbero esfere esauriti, deve farne risolvere il problema alla Fisica la quale ha dimofirato che il Regno vegetabile vive quasi intieramente a spese dell' atmosferico. La qualità delle terre, e le operazioni agrarie non banno tanta influenza sulla vegetazione, quanto le parti crasse e flogisticate che ondeggiano neil' aria. La vegetazione infatti uon è mai tanto vigorofa, come avvertifce l'Abate Toaldo S. 10. della meteorosogia applicata all'agricoltura 9. 10. de' fulmini, che ne' tempi piovofi, ineguali, procellofi f wede mirabilmente nelle Crocette, e quefto certijimo fette ognuno può verificarlo.

### )( LIX. )(

# そうそうどう グラドシドシドシド

sanno cento trentatre mila; il resto fino alle ducento mila potrebbe applicarsi a' pascoii sativi, i quali
formerebbero una vera dovizia di questa Popolazione. Infatti calcoliamo, che un prato sativo non
quattro volte dippiù, come stà detto di sopra, ed è
più accostante al vero, ma solamente trè dippiù
possa alimentare de naturale, sarà la dimensione di
tommolate sessanta sette mila che rimangono alle due
cento mila equivalente a due cento mila di pascolo:
Vale a dire, che potrebbero allora saziare più di
trecento mila pecore, o trenta mila animali grossi;

Da questo calcolo mente airerato andiamo a comprendere, in quale pessimo stato sia la pastorale tra noi; di quanto porrebbe accrescersi; e che i pochi animali, i quali calano ne' stucchie; benissimo sarebbero nudriti nelle stesse Montagne co' heni sopravanzantino. Ciò tanto piu potrebbe facilmente avvenire, che sebbene ne cennati luoghi i Possessori delle pecore sieno moltissimi, pute molti pochi vi ha di quelli, i quali ne abbiano più di cento. Quanto risparmiarebbero di spesa, di travaglio (a). Di quanto maggior latte abbondarebbero i di loro animali! (b) non temerebbero la fame. I Pastori non sarebbero soggetti ad angarie: Eglino stessi non si dipartirebbero dalle loro Mogli, Figli e dalla custodia de' Penati.

<sup>(</sup>a) Luca Nardi mio illufre Avo ne' principii del prefente fecolo avendo spedito il Massiajo in Puglia nel mese di Octobre, e risertegli, che per le piove non cadutevi il suoto era deslotto, ed astro privo di verdura qualssoggia, sec rimanere una morra delle sue pecore composta di circa quattroccnio capi nella siessificamontagna, ed ivi co sventica datti ajuti la sosseme.

(b) Il transito delle pecore da una luogo all' di-

## SKAKAKAKAKAKAKA

Alla Pastura de' fieni si aggiugne quella, che ritraesi dalle frondi degli Alberi, che non sono scarso ristoro agli animali. Vi ha di quelli, che le loro picciole partite non soggette a fida ( a ) pascolano durante l'invernata assolutamente di questa spezie . Dippiù pochi sono que' giorni, ne' quali non si possa anco in que' luoghi alpestri condurre a pascere l' armento. Le Nevi non vi si ostinano (b) e nelle Vallı, e siti assoluti quasi sempre vi ha parte non coverta ove cibarsi, o almeno godere della verzura.

Vi ha inoltre delle altre risorse in Montagna in soccorso degli animali; e quì fa uopo fissarsi l'atten-

tro è causa potissima della perdita del latte; La traspirazione soverchia nel camino per mezzo del sudore, a cui jon juggettissime, e la costipazione che necessariamente joffrirebbono passando al clima diverso ed alterato della montagna cazionano il ciamuojo e la mancanza del latte. Ho offervato in un mio Cafino di campagna sedici pecore aver dato due libre di formaggio al giorno e cento pecore poso lontane decine due per ciascuno di; portate in montagna, e mutato il si-to, non ne avrebbero dato il terzo.

(a) E' noto che le pecore sotto al numero di venti non joggiacciono al pagamento della fida, ne all' inquisizione de' Commissarii. Perciò ogni Famiglia di montagna alleva otto o dieci di effe, le quali in collettiva si danno a pascere ad un solo. Costui nel tempo atto le porta in campagna anche d' inverno; e la notte cialcuno pasce i propri animali colle frondi de Cerri , de' Fraffini , de' Faggi ec.

( b ) Si computa , che in tutto l' anno vi fiene trenta o quaranta giorni , ne' quali i sudetti animali fi sengono affatto rinchiufi .

### 3( LXI. )(

## *を* み た み た み た み た み た み た み た

tenzione di chi legge, ed ammirarsi la provvida Na-i tura da noi dispregiata. Due piante dette l' Agrij glio e l'Elice sono gli oggetti su de' quali si ragional L' Agrifoglio è un arboscello sempre verde simigliante al picciolo Lauro, le di cui frondi non cadoro giammai, se non succedono le nuove, e terminano in cima con una puntura spinosa. L' Elice è similmente un arbusto molto frondoso; ha picciole frondi quasi rotonde e sempre verdi, che non appassiscono a qualunque rigore vernale, se non quando appariscono le foglie novelle. Gli Animali trascurano codeste piante in tempo di estate, ove hanno come scegliere erbe tenere e dolci : ma nell' inverno, in cui il freddo fa ad esse perdere l'amarore, ne sono ghiottissime. V1 ha un paese detto Poggio Umbricchio, nel quale quasi duemila animali fra pecore capre ed animali grossi vengono nell' inverno pasturati colle sole frondi dell' Elice. La Natura non è madrigna; è l' uomo, che non sa, nè cura intenderla. e profittarne. Sogliono i montagnari in luogo di legna tagliare sì utili piante. Questo sfregio alla Provvidenza dovrebbe essere punito. Si avrebbe a proibire non solo il taglio, ma ad ordinare la moltiplicazione delle medesime ; Vie maggiormente , che queste allignano più nelle sterili, ed orrende pendici . che ne' terreni piani e capaci di migliorazione . Così la Pastorale oltre de' fieni artefatti sarebbe giovata sorprendentemente dall' Agrifoglio, e dall' Elicel

Ove i Popoli della pianura avrebbero a formare del questue per la riparazione de' fiumi, delle strade, de' luoghi publici; i Montanari dovrebbero unitine una per premiare coloro, che ammazzassero i luipi. Queste cattive belve, alle quali non si è accordata, come dice Buffon, alcuna buona qualità rapporto all' Uomo, si sono moltiplicati prodigiosamente. Il loro numero diverta maggiore coll' auniento

degli

# THAKAKAKAKAKAKA

degli animali, e colla ristorazione de' boschi, de' quali in appresso si farà parola. Se si stabilisce una taglia di un dieci ducati per ogni testa di Lupo; non già la distruzione come in Inghilterra, ma infinitamente se ne minorarebbe il numero, e si deverrebbe a fugarli in maniera da' nostri luoghi, che non ne potressimo riavere alcun male. Immenso era il numero de' Daini , e non scarso quello de' Cignali , ed Orsi cola; eppure i primi sono rimasti a si poco, che si contano da' Cacciatori ; de' secondi , e de' terzi, ha parecchi anni, che non se ne vede neppur uno . Questo è nato , che i Daini vengono inseguiti per mangiarsi, come i Cignali, gli Orsi per aversene la pelle, ma i Lupi sono lasciati e non curati, perchè niente hanno di tutto ciò .

Se tali regole sieno pratticate, verra pure un giorno, che non solo i Padronali delle Greggi di picciol, ma que'del maggior numero non abbandoneranno i Monti neppure nell'invernata. I prati sativi, le frondi degli Alberi , il verde deil' Elice , e dell' Agrifoglio, il massacro de' Lupi, la migliore intelligenza de' nostri interessi ci preverranno un tanto benefizio. Più Economi lungamente istrutti dalla prattica delle Nazioni (a) ne hanno ragionato. lo rimando il Lettore a fonti migliori . A me è bastato averlo accennato. Aggiungerò però, che la utili-"tà de' prati artefatti si estenderà anche a ricoprire la maggior parte di que' sassi, che ora scorgiamo nudi , e miriamo con fremiti penderci sul capo . Forse "un giorno diranno i nostri Nipoti , oh la sciocchezza degli Avi ! Eglino avevano per i loro animali una

<sup>(</sup> a ) D. Luigi Targioni e M. Daubenton nelle loro Opere .

# **みんみんみんみんみんみんみんそ**

una pastura immenaa e delicata nel proprio suolo, ed a grandi spese, e con tanto incommodo lo cercavano nelle parti lontane. Abbandonavano le cose loro più care per l'estranee Regioni, ove ordinariamente incontravano la motre. Noi non senza lagrime ora rimiriamo i di loro sepoleri; ma più fortunati non ci dipartiamo dalle nostre case, conserviamo il costume delle nostre Mogli; procuriamo la educazione ai nostri Figliuoli; viviamo trà l'abbondanza, e trà le commodità. Con pochi arpenti di terreno alimentiamo un numero dieci volte maggiore, ch' essi non nudrivano con delle grandi estensioni.

La coltivazione delle patate ha formata nel nostro secolo un fiurore di moda. Il Socrate Rustico, M. Parrisentier., l'Abbate Rozier ne sono stati i principali banditori. Questi pomi di terra amano più i monti, ed i luoghi freschi, che gli aridi e brugianti, ed allignano meglio alle terre leggiere ed arenose, come sono quelle delle nostre montagne. In una Villa di Roseto, detta Vallevaccaro, comicia a conoscersene l'uso. Uno de nostri più utili, ed istruiti Cittadini le ha introdotte nel suo Feudo (a). E' cibo egualmente delicato per gli Uomini, che per gli Animali. Bisognerebbe perciò in tutta la maggior estensione promuoverla trà i Montanati; e tantopiù che richiede picciola preparazione, e spesa niuna.

Nom-

<sup>(</sup>a) Il Dottore D. Alessio Tullj Barone di Faraone, il Pomponio Attico di questa Città, s' introdustore del gusto delle arti di Gento, della di cui voccchia amicizia ho l' onore di godere.

### Y LXIV. Y



Nommeno de' prati artefatti è necessaria la riattazione de' boschi nella Montagna. Non sembra credibile, în alcuni luoghi di essa essere si care le legna, come se si comprassero nelle Città. Siffatta ristaurazione oltre del provederci di materia per il fuoco, ci darebbe legname per le arti : e sarebbe una seconda risorsa degli Abitanti de' Monti . Darebbe Castagni, ghiandi, alimento salutare, e che furono i primi cibi dell' Uomo. lo bo per approssimazione calcolati venti mila moggia di terreno in tutta la parte montuosa di questa Provincia, che ho descritta contenere pure un solo milione di moggia. Ma sono sicuro che vi si contenga molto dippiù anco per la ridetta sua superfizie gibbosa, ed ineguaglianza irregolar 55 ma. La Carta, che aspettiamo del Signor Zannoni; e le altre, che ci darà la Società Padria . la quale da esse deve cominciare , se voglia rendersi veramente utile, ci chiarificherà dell' abbaglio. Intanto deve riflettersi, che in qualunque modo la capacità per i boschi è estesissima.

Crederei, che dovendosi ripiantare una Selva si avesse a dirigere l'attenzione agli Alberi più utili. Tali sono i Castagni, le Noci, le Nocelle. In uno de' ripartimenti detto Valle - Castellana , le piante de' Castagni solo immense; neppure vengono coltivate; restano esposte alla bruttezza naturale, ed al dente degli Animali ed allora sono osservate, che i Possessori vanno a ricogliervi le castagne che sono pergiori delle ghiandi. Lo stesso può dirsi delle nocelle, e si possono avere facilmente le piante delle noci. Non può molto perciò costare ad un Villaggio, che abbia a piantare sì utili Alberi nella parte boscosa del proprio tenimento. Con una settimana la Popolazione la più picciola, ove impieghi tutte le sue braccia, Uomini, Donne, persone di qualunque condizione, Eremiti, Frati, Preti ec. potranno

## )( LXV. )(

# عيا الجدد عيا الجدد عيا الجدد عيا الجدد عيا الجدد عيا الجدد

in ogni anno apporne mille senza impaccio. Tanto basterà, perchè a capo di dieci anni sieno ristabili-

te le boscaglie.

Vi ha de' luoghi , ne quali non si richiede all' infuori della semplice custodia, e proibizione del taglio per parecchi anni . Sebbene le antiche sieno state recise, rinascono rampolli, i quali nudriti dalle radici delle vecchie madri sviluppano presto; e non tardano a giugnere allo stato della loro naturale grandezza.

Il nostro secondo pensiere rapporto agli Alberi profittevoli deve volgersi alle Querce, ed ai Cerri. Comecche codeste piante stentino a crescere, non bisogna scoraggirsi . Gl' Inglesi , i Francesi nelle loro gazzette ci fan intendere un' immensa semina, e piantagione di esse. Ogni Provincia, ciascuno Individuo Proprietario è intento ad operazioni siffatte, e riempiono di gioja il cuore in leggerle. Noi potremmo imitarli con più vantaggio ; dacche dov' essi hanno a trarre le piance dal Semenzajo, noi possiamo averle belle e pronte o accanto ai tronchi de' recisi Alberi, o ne' siti boscosi, e non desolati ancora .

Gli Abeti, i Frassini, e gli Olmi indi chiamar debbono le nostre cure. Immense erano le Selve degli Abeti ne'luoghi della Montagna, e spezialmenlte nella parte di Roseto. Vi si sente in alcuni Villaggi ancora il nome di certe contrade dette degli Abeti . In Tottea vi rimane un' Abete per segnale in una Valle così detta ; in Cortino , in Nereto ve n' era ancora un numero prodigioso. Oggi resta in Altovia una Macchia della Camera Allodiale di questi Alberi ; piante infinite nel tenimento di Cortino; ed una Selva inospita di sterminati Abeti ne' confini di Roseto chiamata Campiglioni, e Codaro del Feudo nobile di Poggio Ramonte o sia Senarica,

## ずいがかんとうかいかいかんかんとうしゃいかん

che trovasi posseduta dalla Casa del Marchese Castiglioni di Penne. E' si urgente il bisogno della ristorazione di codesti Alberi, che siamo costretti comprare dal Forastiere travi, e tavole di Abete per

le nostre Fabriche (4).

lo crederei, che i Mandorli non schivassero quel terreno 5, 15 a, che questi Alberi salutevoli amano terre brecciose ed aride. Nella convicina Provincia dell' Aquila vi sono selve intiere di essi; e felicemente danno prodotti copiosi. E' necessario per altro, che le operazioni vengano dirette da Persone illuminate. Queste hanno a scegliere la qualità delle terre, adattarvi le piante, istruirne gli Operaj; affinche alle operazioni corrisponda un' effetto più pron-

to, e meglio diretto.

Tutte le piante da corteccia dura mirabilmente fruttificano nelle nostre Montagne; i Peri , Meli Pruni , Ceriegia vi producono frutta squisite e di un delicato sapore. E' un gran male perciò, che gli Alberi da Inverno per mancanza, di gusto non vi vengano moltiplicati; tantopiù, che naturalmente le boscaglie ne somministrano in quantità; e basterebbe trasportarli in terre coltivate, ed innestarli. Tutto porta fare l'esempio di alcun Uomo da bene, ed Anico de' suoi simili, che generosamente vi porti le istruzioni. Io non parlo delle Viti. Vi sono de' luoghi, ove potrebbero germogliarvi, e maturari

<sup>(</sup>a) D. Francesco Niccola de Dominicis degnissimo Acroccato Fiscale in Foggia, D. Gio: Bernardino Dessito Presente anno monte de Real Camera, Monsignor Pirelli Vescovo di Teramo si sono provvedati dalla Dalmazia di travi e di tavole per le di loro sabbrisco.

#### M. LXVII. M.

# れたみからもようもみんられたられた

vi sufficientemente; pure vi sarebbe uopo di molta: indutria, e diligenza. Dall' altra parte sembra prodotto de' luoghi caldi, ove per quello sta detto, absonda, e per i quali sembra aversi a riservare. Neppure parlo degli Orni, che sebbene abbondino cola, non stillano alcun liquore. Potrebbero per altro in mancanza di ogni altra pianta adattarsi, come il Busso, e ciascuna di cui la Natura'abbia que luoghi provveduti.

Per quanto fossero cattive le leggi Feudali, si trova, essersene fatra una buona per le nostre Monargne. Era obligata, per disposizione data da Duchi dell'estinta Casa Acquaviva, ogni Famiglia piantare due Alberi all'anno, appunto per ristorazione delle boscaglie, ed acció non mancassero le legna per il fuoco. Questa provvidenza non rimediava per verirà al guasto maggiore, che da Montanari si faceva ; pure mostra, che fin da que' tempi si cominciava a scarseggiare; e esi temeva, che potesse termi-

nare la materia per il fuoco.

Allora quando io parlo delle Montagne , non intendo escludere il resto della nostra Provincia. Sta detto essere Ella una continuazione di piani, e bassi fondi, di Valli, di Colli. Si sa pure, che le Colline erano ne' Secoli passati intieramente coverte da Querce, e da folte boscaglie. I vecchi rampolli. ed alcune vecchissime Querce per miracolo rimastevi ancora lo appalesano. I Possessori ne ritraevano un legname abbondante per fabriche, per fuoco, e copiose ghiandi. Ho detto, che se fossero custodite, e rispettate, sarebbe pur tempo di ripristinarle mercè di polloni, e degli arbusti, i quali vanno rinascendovi. Queste repristinazioni delle boscaglie partorirebbero a noi un'altro bene, che a ben riflettersi, meritar dovrebbe tutta la nostra attenzione. Egli è appunto di richiamare, e fissare la neve su delle nostre ter-

#### Y LXVIII. Y

# 不是不是不是不是不是不是

re, come avveniva appunto ne' tempi passati, ne' quali per sifiatra cagione quelle erano da' succhi nitrosi concotte, e concimate. Le Nevi ci apportavano un' altro benefizio ; consolidavan le nostre membra; e ci facevano godere una stagione più regolare. Ora ella è si scompaginata , e cotanto incostante , che ordinariamente il Termometro di Remur vedesi ascendere dall' ottavo grado di freddo al vigesino, j ed indi descendere , e dopo tornare ad ascender di nuovo quasi al grado medesimo ( $\alpha$ ).

Io non iasisto nel far anco riflettere, che i boschi ne' monti oltre del somministrare alimento all' Uomo, e materia alle Arti, potrebbero prestare un grande soccorso alla Pastorizia. Ciascun vede, che le frondi immense in tal caso sarebbero sufficienti sol' esse a mantenere qualunque gran copia di armento. Avverto unicamente l'utilità, ed il vantagio di ritenere presso di se le acque delle pioggie,

che

<sup>(</sup>a) Quando voglia saperfi la buona o cattiva i ricolta negli Apruzzi, baffa dimandare fe fiavoi flata o nò la nevve. Il nosfro clima è attissimo per ogni coltura, ed anco in mosti luoghi le terre banno un sondo equale ed ins'ausho. Ma i nostri Coloni con voglere la fola superficie in poche linee, non posimo sperare mestabondanti. Quando la nevve vi cada, i terreni fi rinfrascano. I nosfri Antichi ci vuentano, che il moggio del grano valeva pochi carlini: Ci raccontano pure la ferminata copia delle nevi, che solevano cadere, le quali impedivano di uscir di casa. Ora noi non le conosciamo quasi in alcuni anni, ed in altri sono di peche dita. Si deve perciò credere, che non tanto la scarfezza del denaro questo operasse, quanto il nitro delle nevi:

### )( LXIX. )(



che ora si precipitano rapidamente su delle nostre fiumane. Queste allora partorirebbero due beni I. non sboccando sì furiosamente, non dilaverebbero le terre, ne accrescerebbero la forza de' fiumi, i quali per tal cagione principalmente ora allagano, e divergono il di loro Alveo ; rompendo , e trasportando ogni ostacolo, e barriera. Diminuita la resistenza, sarebbe più facile la di loro inarginazione; e si pratticarebbero con miglior successo le regole di sopra proposte . Il. Produrrebbero nuove fonti , che somministrarebbero limpidi ruscelli a tutti i Villaggi di Montagna. La maggior parte di essi scarseggia di acqua, e dovendo far uso di acque liquefatte dalle Nevi, sono gli Abitanti infestati dalla dilatazione de' Gozzi, come molti luoghi di Roseto, di Valle-Castellana, dell' Isola, e di Pietra-Camela ne sono la Vittima .

Dippiù, que' fossi continui e straripevoli, da cui ora vediamo solcate le terre da collina, più non avverrebbero. Gli Alberi assodarebbero il suolo, come pur veggiamo accadere in que luoghi, che restano belli, ed intieri ove esistono le piante. Per la qual cosa è necessario notare, che colla reintegrazione de' boschi, debbono ancora rintegrarsi le fossate; e per ciò fare non vi ha miglior metodo di quello usano i Marchegiani . Scavano costoro nel mezzo de' fossi un profondo a guisa di un baccile . Vi appongono de' forti pali, ed indi vi tramezzano una trave, alla quale appongono quantità di spini, ed altro simile. Le acque scorrono frà i cespugli e lasciano il lezzo, il quale rimargina mano mano le fessure ancorche profonde del terreno. A piedi del fossato devesi fissare i pali degli Alberi aquatici, che diventano utilissime piante, ed eternamente fortificano il riparo .

Ag-

### K LXX. K

# がかかがみがみがみがかみがっていみ

Aggiungo in fine, che siccome un dissordine nella massa politica rompendo gli anelli delle buone operazioni, giugne tutte a rovesciarle, ed a piombare a danno della Società un' infinito numero di mali Fisici e Morali; così un bene riapprossimando, e forse riunendo codesti anelli , ne produrrà molti altri, i quali non cadono sotto la penna di uno Scrittore. Se l' aumento della pastorale, e delle boscaglie potranno sostenere in propria Padria i poveri Montanari, che ora sono obligati a sbandarsene, lo Stato ne vedrebbe una popolazione a proporzione maggiore; ed il ben essere di quelli rifluirebbe a vantaggio dell' intiera Provincia per mezzo di un Commercio interiore, e vigoroso. Quanta materia perciò alle nostre Arti da legname ? Quanti prodotti ai nostri commodi, ai nostri bisogni, al nostro com-

mercio dagli Animali?

Ma quel che si è detto fin qu' in ordine alla nostra Agricoltura, e parte di essa, cioè delle semine, delle piantagioni, inarginamento de' fiumi, pastorizia, boschi ec. non resterà giammai eseguito se non sieno come i Censori su i costumi, eletti dal Governo de' duumviri, che vi presiedano, e ne abbiano la cura. Questi debbono scegliere ne' luoghi altri Uomini di rapporto, che li coadiuvino: Hanno a girare per la Provincia, ed ocularmente riconoscere il metodo delle preparazioni delle semine, le messi, e la quantità, le operazioni sù de' fiumi, sù de' boschi, e lo stato della pastorale. Non cono queste cure raddoppiare. Nel tempo stesso si osservano, e si notano le une, e le altre. L' introduzione delle parate, delle nuove sementi, spezialmente quelle, che riguardano i prati artificiali , non deve sfuegire l' attenzione di questi Soggetti . Tali notigie avranno a proporsi alla Società Padriotica. Ella farà il rapporto al Principe per chi debba premiarsi, costringer-

### Y LXXI. Y



si a livellare i proprii fondi mal coltivati, castigarsi ec. ec.,

Non è mutile il dire, che se il nostro Principe, come 10 spero, pietoso della miseria nostra ci concederà poter piantare gli Ulivi ne' Stucchi, e rimarginare le nostre Selve cogli Alberi utili, è necessità di rigorosamente prescrivere pene contro di que', che dannesgiassero le tenere piante. Non si può bastantem nte riperere il male, che a quelle si cagiona dal dente degli Animali, Egli è ben yero, che sar'à tenuto il Proprietario, come suole accadere, a tasciare di spini i piantoni ; ma vi sono de' Pastori così indiscreti , che di niun altro curanti fuori del loro armento, tolgono il riparo a medesimi, e fanno devastarli da' propri Animali. Rosicchiati i virgulti, le piante sono perdute irreparabilmente; si dovrà tornar da capo, ed ecco un trattenimento di tempo, che non è possibile risarcire, ed uno scoraggiamento al Possessore del territorio. Lo stesso avrà a dirsi rapporto ai boschi. In que' che si hanno a ristorare, o a piantare di fresco, gli Animali non dovranno accostarvi; e le rispettive Università si caricaranno per propria utilità de' Guardiani , ch' esattamente gli custodiscano fino ad uno spazio determinato, che gli assicuri.

Ne deve temersi la 'spesa di siffatti Custodi ci Giacche le pene de' Controventori saranno sufficienti, ed in qualunque caso non dispiacerà una picciola imposizione, la quale torna unicamente al vantagio di chi vi si soggetta. Si è accennato, che non ostante la povertà di que' Monti, e de' Siti inpervii, e difficili, vengono dessi visitati da' Monaci, Monache, Birri, Fucilieri, Biganti, Eremtite ce, nella sola parte di Montagna Roseto i Fucilieri in ogni anno depredano cento venti ducati. La vigilanza del Governo, quando non voglia abolire una truppa

### M LXXII. X

# たみぞうようようようようよう

srecolata, oracchè le Milizie Provinciali potrebbero supplire più utilmente ai bisogni dello Stato, avrebbe a formare rigorosi ordini, e salutari per svellere tali rapine. Così le Persone meglio supplirebbero alla questua Nazionale di un commune profitto; e lunei dal curare gli Accattoni, e coloro che sono nel bel possesso di vivere a spese altrui, non badarebbero, che unicamente a tuttocciò, che si riportarebbe al bene della Padria, e di loro medesimi,



ARTI

### )( LXXIII. )(





# ARTI



I è rimarcato fin nel principio di questi Saggi, che possa una Nazione sussistere colla sola Religione, e colla sempliee Agricoltura. I Spartani così vissero, e così i Romani

ne' primi Secoli della fondazione' di Roma; e così abbiamo a credere, vivesero i primitivi Popoli del la terra, dopo aver abbandonato lo stato selvaggio. La soprabondanza ci fece desiderare le commodità; e questo desiderio ci portò alle Arti, ed al Commercio

#### I LXXIV. Y

# みんこみんこみんかん そこみんころんころん

per procurarcele, Migliorata , che fosse l' Agricoltura ira noi; e condotta a quella floridezza, di cui strebbe il nostro clima capace, e la estensione molta della nostri terreni in tutti i di lei rami; consequenti sarebbono la perfezione delle Arti, e l'ingrandimento del Commercio. Il numerario crescepebbe fra noi; il nostro spirito avrebbe come impiegare la propria attività; si raffinarebbe il nostro gusto; le Arti verrebbero a regnare nel genio della Nazione.

Il mezzo più proprio, più sicuro da trarre il denaro dai Forastiere, e spanderlo egualmente in una Popolazione; che perpetui il nostro costume; e tenga vigor se e robuste le nostre forze al tempo stesso, è certamente l' Agricoltura, come di sopra si è osservato. Pure le Arti, ed il Commercio vantaggioso arricchiscono un Popolo ; e confluiscono mirapilmente al vantaggio dell' Agricoltura medesima. Gl' Inglesi furono prima Commercianti, che conobbero il valore prodigioso de' loro terreni ; e divennero que' Saggi Agricoltori, che oggi li miriamo. Gli Olandesi, i Genovesi a forza di Commercio, che loro somministra tanto denaro, sostengono le loro cattive terre. Le Arti rendono opulenti i Genevrini, e i loro Alleati, e rifluiscono ancora sull' Agricoltura, la migliore, che nelle circostanze possono procurarsi. Se dunque voglia dirsi, che la sola Agricoltura per mezzo del soprabondevole ci procuri il numerario; e conseguentemente le Arti ed il Commercio, sarebbe cio smentito dalla Storia delle Nazioni. Ma se volesse sostenersi, come nel nostro caso, che posta la floridezza dell' Agricoltura, necessarie conseguenze siano la migliorazione delle Arti, che prima esistevano, l' introduzione delle nuove ; come pure l'introduzione, ed aumento del Commer-Cio; queste sarebbero verità da non contrastatsi da chichessia . Ecco

### 1 LXXV. )(

# المراجدة المراجعة الم

Ecco appunto quelche intende scriversi. Se la nostra Agricoltura ci dasse abbondanti prodotti cereali, filacei, oleosi, pastorali ec. Se l'industria favorita fosse dal Governo; chi potrebbe negare, che molto denaro trarressimo dal Forastiere; e che noi dipenderemmo il meno possibile da questo. Allora i nostri Poderi sarebbero ornati di ailoggiamenti commodi, ove il Proprietario potesse dimorare con piacere : Le nostre case ora fuori di ordine , sarebbero fabricate sulle proporzioni dell' Architettura, e dai disegno: La Pittura, la Statuaria verrebbero a' nostri soccorsi : Le nostre stanze, i Cortili, i Giardini nostri non sarebbero privi de' modelli di codeste Arti immortali. Le Arti fabrili, le meccaniche tutte giungerebbero ad eguagliare le opere delle Nazioni meglio civilizate; Al presente siamo così addietro neil' istruzione e prattica delle Arti, e de' Mestieri, che non vi ha alterazione in dirsi, essere essi nella loro culla, ed in uno stato imperfettissimo. Abbiamo a far uso de' Forastieri per chiavi, tucili, lame, forbici, maniglie, finimenti, e chincaglierie tutte. Vengono da nostri Mercadanti comprate in Sinigaglia, o pure commesse secondo il bisogno nello Stato del Papa. Io capisco, che alcune Officine e manovre, figlie del raffinamento del gusto fino a che Dio vorrà debbano traersi dal Forastiere; ma dovervi comperare i pettini di busso, i speroni, i coltelli, ed altri simili, non pare, che ci faccia credere presso degli altri Popoli, che i più rozzi, e selvaggi. Vi ha alcuni frà noi, che naturalmente portati alle Arti fabrili , vedesi fare de lavori eguali a que' de Forastieri. Pure la di loro non pronta vendita appunto per la deficienza del gusto universale ; ed il non potersi da questi Fabri dare al buon mercato il lavoro, che si sperimenta nell' Estero, fa, che non si pensi se non a fatiche dozinali di poca valuca. e di uno smercio il più pronto.

### )( LXXVI. )(

# ALES ALES ALES ALES ALES ALES

Se il numerario fosse in copia sparso per la Nazione, molti sariano conseguentemente i Compratori . Allora l'Artefice s' impiegarebbe in un solo mestiere, e sole od analoghe sarieno le produzioni della sua mano. Laddove passand' ora dall' accomodo di una zappa a quella di una chiave , i lavori diversificandosi, le membra non vi si adattano con destrezza, e celerità; e vi consumano molto tempo. Gl' Inglesi, che sanno tutto ciò, non ostante paghino nel loro paese a caro prezzo gli Operai, riescono a dare molte manifatture ad ottimo mercato, ed a rovinare per mezzo della concorrenza le fabriche di alcuni Stati, in cui i viveri sono a buon prezzo. Ecco il loro segreto. Distribuiscono i lavori fra un numero di Operai di diverse età, e di diversi gradi d' ingegno . Siccome lo staglio , che ogni Lavorante ha a fare, è sempre la ripetizione di qualche operazione; così una tal prattica rende ciascuno di essi persetto nella spezie del suo lavorio; si risparmia l' impaccio di cambiare istromenti, ed accelera la propria opera. Per mezzo di una tale economia impiegano nelle operazioni più facili le fievoli mani de' fanciulli; ed in tal modo risparmiano il salario mettendolo in proporzione colla forza ed abilità del Lavorante .

Dippiù mancan agli Operai gl' Istromenti , e la scienza dell' Arte medesima , ch' esercitano . A forza di lima , e di raddoppiare infinitamente le azioni , si giunge ad un lavoro; mentrecche il Forastiere lo perfeziona colla mettà , o colla terza parte di esse . Chi è fra noi , che sappia mollificare il ferro , e renderlo fusile ? Chi costruire de telai , de filiatoi , delle officine , che immensamente racconciano le fabriche , e coadjuvano l' industria più difficile e moltiplicata ? Si ha a filare, raddoppiare le filia gessere ec. L' Uomo della Nazione istruita rimanea-

#### )( LXXVII. )(

### 3. Fr 3. Fr 23. Fr 23. Fr 23. Fr 23. Fr 23. Fr

do soccorso dagl' Istromenti migliorati, e da una Scienza approfondita nella propria Arte, in un giorno moltiplica le operazioni, che noi appena potressimo fare in quattro o in otto : E quindi abilitato al buon mercato ci darà le produzioni perfette per poco denaro. Ma il nostro Manofatturiere, che non ha tali soccorsi; e ch'è obligato ad un travaglio immenso per farne le simili, non potendo smerciarle per il prezzo stesso; resta scoraggito, ed è obligato ad abbandonarli . A dare un saggio della differenza, che vi ha fra gli Artefici istruiti, ed aiutati dagli Istromenti, e quelli, che naturalmente procedono alle manovre, sembia adattato l' esempio di un Professore Aritmetico rapporto ad un altro, che sappia solamente scrivere. Colui con pochi numeri sulla carta compone, sottrae, divide. L' ignorante dell' Arte numerica potra devenire anch' Egli a qualche calcolo, o risultato. Ma qual travaglio, quante operazioni moltiplicate li saranno necessarie

Fa uopo confessare, che fino dagli antichi secoli si esercitassero i lanificii presso de' nostri Popoli . e spezialmente de' Teramani . Le lapidi , che ancora esistono, ove viene descritto il Collegio de' Centonari Pretutiani Interamntti ; Le denominazioni locali, che hanno rattenuta la memoria fino a nostri tempi; la tradizione, che vi fosse anzi stata in floridezza, pervenutaci di discendenza in discendenza; la opportunitá del sito; e finalmente i registri de Scrittori , ne sono un monumento irrefragabile . Ella era sparsa anco fra i Montagnari. Ivi si disegnano i luoghi detti Incretaturo , Tiraturo , ove s' incretavano, e stiravano i panni. Durò una tal Arte preziosa in prospero stato fino al Regno glorioso, ma turbolento di Carlo V. Egli, che per le tante dispendiose guerre ebbe sempre bisogno di denaro, fattosi sorprendere dal Marchese Gio: Francesco

Acqua-

### Y LXXVIII. Y

### 

Acquaviva, che militava ne' suoi Eserciti, fu indotto nel mille cinquecento ventuno vendere ad Andrea Matteo Acquaviva di lui Padre la Città di Teramo per ducati guaranta mila. Essendo state inutili le rimo-. stranze de' Teramani, che rivendicavno il di loro demanio, furono nella necessità di offerir essi i ducati quaranta mila e ricomperarsi dal Vassallaggio. Ducati quaranta mila in que' tempi , ne' quali la moneta era sì scarsa, che pagavasi fra noi l' interesse. del quattordici per cento, corrispondono a ducati cento sessanta mila de' tempi nostri , calcolandosi , che il numerario presente sia tre volte maggiore. Si aggiungano le spese immense, ch' ebbero dispettosamente a sffrire i Teramani per il passaggio delle Truppe Imperiali sotto la scorta degli Acquavivi , e de' loro Aderenti . Queste, per quello calcola lo Scrittore delle cose Teramnensi contemporaneo, che assicurò averle ricavate da' registri publici, fino al mille cinquecento quaranta giunsero a ducati due cento mila.

Una tale somma enorme, ch' eguagliarebbe quella di ducati otto cento mila rapporto al nostro numerario, pare incredibile, potesse supplirsi da una. picciola Popolazione. Pure riflettendosi all' entusiasmo . ed alia forza di un Popolo , che non voglia soggettarsi a Vassallaggio, al profitto che traeva da' suoi Lanifizii: Che questa spesa fu ripartita per il Contado, e sofferta per un tratto di anni dieciannove , non deve riputarsi una favola . Per tale sforzo rimasero esauriti i fonti, e le borse di ognuno, e chi può descrivere perciò le conseguenze funeste, ch' espero i Teramani, o tutta la Provincia a soffrire! Priva una Nazione di numerario, le Arti, il Commercio . l' Agricoltura medesima viene arretrata , come si è osservato nel precedente articolo. La prima delle dissavventure perciò fu il dicadimento di

### )( LXXIX. )(

# 不必不必不必不可不必不

tutti i rami dell' industria, e spezialmente delle manifatture. Que' Teramani, i quali, per la florida
condizione passata, formata aveano l' invidia de'
Vicini, ne fecero la pietà per la miseria. Ebbero a
vendere i di loro capitali per supplire a spese cotante. Non poterono comprare più lane, non più sostenere le opere, ne gli Operai. I Forastieri, e le
Provincie all' intorno ne profittarono. I Vicini, che
allora, ma moltoppiù rozzamente e ristretttamente,
pratticavano l' Arte della lana, furono nelle circostanze di miglioraria; chiamarono a se le lane, e
gli Artefici principali; Arpino, Palena, Trantola,
ed altre, che ora sono in prosperità, da quell' Epoca
debbono riconoscerla. Anch'o oggi molte lane di que-

sta Provincia vengono colà trasportate.

Volendo quindi a di nostri rintegrarsi, sarebbe difficile venirne a capo. I Proprietarii di quelle fabriche hanno migliorata la di loro manovra, Sono posti que' luoghi in siti, ove vi ha Popolo molto, e poco numerario, e per conseguente Persone da impiegarsi a basso prezzo, L'abbondanza delle materie prime, la non deficienza degli Operai, il poco costo di questi, la modicità delle spese contribuiscono uniti al buon mercato. Tutte queste qualità ivi concorrono. O noi dunque dovressimo eriggere una fabrica di panni migliori di quelli de' luoghi descritti ; e ciò non corrisponde ne alla nostra intelligenza, ne alla borsa nostra; O pure fora miglior consiglio stabilire altre opere a noi profittevoli, e che non importerebbero si grande capitale. Una manofatturia di . panni grossolani per la bassa gente, di fanelle, di peloni per la civile io la penserei più adattata alle nostre circostanze. Una fabrica simile non è cotan-to dispendiosa. Gl' Istrumenti [, la manovra è abbreviata. Le lane delle nostre pecore de' Stucchi, che sono di una qualità inferiore a quelle di Puglia, io

### )( LXXX. )(

# 316.316.316.316.316.316.316

le stimo a proposito: Giachè elleno vengono asporrate a Bergamo o a Venezia appunto per tali spezie. Uno Scrittore deve ragionare sulle attuali circostanze della Nazione. Per ora sembra, che le nostre forze non possino estendersi di vantaggio. Che se divenisse l' Agricoltura frà noi a quella-floridezza, ch' è sperabile: Se coll' andar degli anni si triplicarà il nostro numerario, saremo nello stato d'intraprendere una fabrica sì profittevole, e portarla ad un grado, che non potressimo neppur oggi ideare.

Ma in tal caso avressimo a migliorare le nostre lane . Il Clima influisce con specialità sui peli de' Quadrupedi . I nostri Pecorai de' Stucchi formano. delle mandre chiuse per le loro pecore. Ciò opera molti mali; I. Uscendo gli Animali dal chiuso, ove si tenevano caldissimi, al freddo, incontrano certamente le tossi, ed i ciamorri, i quali li fanno perire . II. Ordinariamente arrogniscono pel soverchio calore; III. Le lane prendono un crudo ed una grossolanità, che assomiglia più al pelo di un cane, che al vello del Montone di Frisia; Le pecore hanno a stare a Cielo scoverto, come in Puglia, in Inghilterra . in Spagna , ed ultimamente anco in Francia . E se loro vogliasi accordare il coverto, le caserme debbono essere alte, ed aperte all' intorno, fuoricchè dalla parte di Settentrione ; acciò l' aria vi campeggi, le purghi, e loro faccia risentire l'influenza del Clima. Questi animali innocenti dovrebbero essere alimentati da' soli fieni, o al più da frondi , ed erba ; e cred' io che il cibo delle ghiande , de' granidindii, e di altre spezie contribuisca all' alterazione de' loro manti . Pure se si voglia così nudrire; almeno dovrebbero riformarsi gli Abituri, e cangiarsi in semplici tettoje sostenute da pali, e chiuse sole dalla banda del Nord.

#### ")( LXXXI. )(

## かんろれんかんとうべいみんかんとうん

L'introduzione de telai da calzette sarebbe troppo necessaria in questa Provincia. Sebbene poche sieno le nostre sete, se ne farebbe uso per tessere calze di lana, di cottone, di filo. Quanto sia lo sparambio della fatica, e quanta la migliore appariscenza, ben si comprende, allorche le comprismo dal Forastiere, preterendole a quelle, che ad ago quivi si lavorano. Noi generalmente usiamo le calzette tessute a magna; eppure in tutta la Provincia non vi ha un Telajo di questo genere: Tutte ci vengon recate di fuori, ed a denaro contante. E' credibile, che se codesti Istromenti s' introducessero, la coltivazione de' Gelsi si aumentarebbe parimenti. L' Artefice, che bisognarebbe di materia alla sua manovra, compiarebbe quivi la seta ad un prezzo piu discreto; ed il Cultore, che avrebbe il prontaneo smercio, e guadagno della propria industria, accrescerebbe la p'antagione degli albori, che la procurano. Ancorche questa non si estendesse ad una ragione, di cui sono le nostre terre capaci, non sarebbe poco l'esentarci dal tributo del Forastiere, e di somministrare alla Nazione, ove impiegare le sue braccia.

No manchiamo d' una buona fabbrica di Cappelli. Comecche in Teramo vi abbia cotanti Artefici di tal mestrete, niuno è bastevolmente abile a formare un cappello mediocre. Eglino ne fanno de dozeinati, e li traspostano in Aucona ordinariamente, d' onde traggoro qualche denaro: all' incontro noi speudiamo assaissimo per i cappelli Forastieri, dacche neppure gli Artigiani comprano i nazionali. Nella cominante Provincia di Chieti si era introdotta una mediocre fabbrica di cappelli, di cut facevano uso in parte. In questa nostra Città si sforza un Città dino tornato di fuori darci alcun cappello fino. Ma, l'esser solo in un mestiere senza emulazione, e sentia sa stidiolo, è lo stesso che renderlo necessario e caro., y as stidiolo, è lo stesso che renderlo necessario e caro.

### )( LXXXII. )(



Dippiù allorche in una manovra non si abbia capirale all' ingrosso; ma si debba la materia prendere di seconda o terza mano a minuto, e forse a credenza; non è possibile, che il manofacturiere possa pratticare la sua produzione a buon mercato. Quindi la propria opera, caderà al tempo medesmo. Li nominati Fabricatori pretendono de' loro cappelli lo stesso prezzo, che se ce ne provedessimo di fuori. Si veggono di già mal tinti, e dopo alcun tempo nell' obligo di ritingerii di nuovo: E si sente pure; che il Cappellaro di Chieti sia failito, e quel di Te-

ramo tornato a fabricare i cappelli dozinali ..

Una prattica fondata sù d' un pessimo consiglio per necessità deve ruinare, e rendersi funesta. In fatto di smercio è regola tritissima, che una mercanzia allora deve credersi venduta, quando sia di buona qualità, e si faciliti il di lei prezzo, liberandosi meno di un' altra della stessa spezie, e perfezione. Quando un Compratore non vantaggia colla bassezza del prezzo la sua condizione, non preferisce mai la merce del Paese alla Forastiera . Fa uopo uno sparambio considerevole, se voglia farsi preferita . E' necessario, che " gli Operai sieno piu; attinche non facciano manopolio della di loro opera. Bisogna, che abbiano un fondato capitale, e traggano di prima mano la materia alle loro fabriche, se vorrano persistere e vantaggiare la di loro condizione. Se tali circostanze non vi concorreranno, se queste regole non verranno osservate: Eglino non venderanno le di loro manofatture, perche care, perchè cattive : Infallibilmente decaderanno, dopocche avranno fatta la fortuna degli Usurai . Saranno poveri infine, e l'oggetto del disprezzo della Popolazione

### \* LXXXIII. )(

## おいたいずいたみいたいかいたいかいたいかいたっかいた

Se accadesse, che la semina del Canape divenisse generale nella nostra Provincia ; se quelle belle. pianure guaste dalla pestilenziale pianta del riso coverta fosse di questo utilissimo prodotto ; se si dasse luogo alle voci de' Filoson, ed esauditi fossero Voti delle Persone amanti della Umanità ; allora sarebbe della beneficenza del Principe, e della curadella Società Padriotica procurarci de' Filatoi,, e del Telai ; e darci delle istruzioni prattiche ; onde possa il Canape moilificarsi, assotugliarsi, e procurarsene quelle tele sorprendenti, che ci vendono l' estere Nazioni, Il Muratori nell' opera della publica felicità ci da un metodo per ammoliire il Canape come il lino. Consiste nel bollirsi lo stesso Canape col sapone grattuggiato. Questo metodo benissimo rie-, sce; masi cerca un moco più facile, meno dispendioso, e più atto, perchè tale maniera non fa, che le fila siano paragonabili a quelle delle tele di Olanda. e di Sassonia. Molta istruzione è necessaria perciò, ed io crederei, che le filamenta si dovessero trarre, come que' de' bacht da seta . Nella confinante Provincia dell' Aquila si è giunto filarsi il lino a conoc-, chia ad una gran finezza: Ma non ancora si è veduto tessersi alcuna tela con dette fila. Sono queste frangibili; ed appena raddoppiate, possiamo servircene per unire, o per comporre un merletto mediocre.

A noi, è vero, non occorre una finezza tale da fabricarne le battiste , nè i maravigliosi punti di Alencon, è di Bruselles . Ci bastarebbero tele, ch' e luagliassero le communi di Slesia . Ma si votrebbe riparmare le fat ehe , e que' penosi travagli , e complicati, che richiede codesta Arte, quando non venga soccorsa dagli Isrtumenti . I Telai, e le machie, ne inventate dall' Uomo istruico per facilitare siffatta manovra, è troppo necessaria a nostri attuali bie

#### X LXXXIV. X

### ALEST ENERS TESTES TESTES TESTES

sogni . Siamo nel caso che una mediocre tela di casa costi quasi lo stesso di una fina Forastiera; e quindi la preseriamo in tutte le nostre occorrenze. Qual meraviglia adunque se restiamo poi esauriti di nume-

rario ?

. . . .

Chi potrebbe credere, essere tale la scioperagine nostra, che ne anco abbiamo carta da scrivere, che pure in sì gran copia ne consumiamo? In tutta la Provincia, fra delle tante acque limpide, non vi ha alcuna fabrica di carta, ne chi sappia, o voglia eriggerla. Eppure oltre del consumo di una carta immensa, molte barche di stracci di lino mandiamo a' Forastieri, che sarebbero alimento bastevole ad una Cartiera, ed al Proprietario porterebbe un profitto considerabile . Olanda , Venezia , Foligno , Ascoli , Aquila, Solmona ci danno la carta, e non poche migliaia di ducati spendiamo per essa. Pare che la presente nostra costituzione, la privazione delle Arti più utili, in cui ci troviamo, ci faccia considerare Selvaggi piuttos o, che Uomini.

Noi non ci siamo ritolti dalle antiche passate disgrazie . Gi' Interamniti Pretuziani non furono un gran Popolo, ma sono di alta origine. Teramo perde i suoi principi nella notte tenebrosa de Secoli. e-ne' tempi Romani, come dimostrano i suoi monumenti, non fu delle più ignobili . Il Normanno Conte di Lorerello la distrusse, la decadenza delle manifatture d'lla lana l'ammiserì, e la successiva denredazione de' banditi la confermò in una povertà estrema. Non era allora divisa dalla Provincia di Chieti . Un Governatore la diriggeva . Questi . per quello assicurano i Scrittori Sincroni o per necessità, mancandoli la forza da resistere all' Esercito banditesco cresciuto a mille cinquecento, o per volontà era 10 quasi sempre a' medesimi unito. Appena mietuto le biade, moliti gli Ulivi, colte le uve si presenta-

#### ( LXXXV.)(

### એ સ્વિટ એ સ્વિટ એ સ્વિટ એ સ્વિટ એ સ્વિટ એ સ્વિટ એ સ્વિટ

sentavano i Forosciti a caricarsene il bisognevole . -Non ci fermiamo a rammentare gli altri orrori, nequali in que' tempi fu avvolta questa parte infelice dell' Umanità. Ciò durò fino al mille seicento cinquanta. Estinti cotali Predoni, fu stabilita una Regia Udienza in Teramo, la quale rimase unita e dipendente da quella di Chieti . I Cittadini, e la Provincia fu meno infelice. Ma quale tempo, quante risorse occorrono per la rimarginazione delle piaghe di un Popolo!

Se si sterminarono i banditi, non si tolse il Tribunale della Grassa, nè le Dogane moltiplicate, ne i pedaggi diversi , che il rischiaramento de' tempi ave in parte aboliti . Rimasero inoltre in questa Città e nel suo Contado mortali dissenzioni tra le Famiglie principali , le quali altra mira non ebbero, che dispettarsi, nuocersi, uccidersi. Questo stato, che tendeva alla dissunione, ed all' annichilamento sociale, poteva far pensare alle Arti, ed al raffinamento del gusto; o piuttosto rimenar non doveva all' informe salvatica Natura? Appena ricoglievano da' loro desolati Campi il grano sufficiente, l' olio, e vino bastante, si rintanavano nelle loro case, nelle quali tramavano le insidie a' loro Cittadini . I nostri Vecchi contano, che l' andare per Città dopo le ore ventitre non fosse sicuro ; e che tanta fosse la povertà nel Popolo, e frà la gente da Campagna, che neppure erano provveduti de' più communali u-tensi ii di cucina. Ne' principii del presente Secolo cominciò a respirarsi frà noi un' aura salutare; e la gloriosa venuta del RAMO BORBONICO ci dissipò le tenebre. Ora che si è tolta la Grascia che si è abolito il diritto proibitivo del tabacco, della sera ; si pensa a formarci le strade ; e dalla beneficenza del Principe, e suo Consiglio delle Reali Finanze ci vengono allontanati molti ostacoli ; lo suiluppo

## きんとうよいないからんとうんとうしゃいろんと

de' nostri taleuti, e della nostra energia è sensibi-

Ci vantiamo anco in fatto di Scienze, e d' ingegni non cedere alle Capitali delle altre Provincie degli Apruzzi. Eglino ci avvanzano ancora in numerario, in popolazione, in fabriche, in gusto, in mode, in lusso, Ma essi non hanno avuto il piacere in occasione della morte del glorioso CARLO III. Re delle Spagne sentir recitare dieci eloquenti Orazioni funebri nella sola Teramo ; ne vedere uno Speziale sul pulpito dirne con saviezza una al Padre del suo Re . Gli Aquilani , ed i Chietini ripetono i di loro vanti da grandi e magnifici Antenati, da fortunate circostanze, in cui sono. Noi, se qualche cosa siamo, tutto dobbiamo al presente felice Governo, ed a noi stessi, alla nostra fatica, al nostro genio . Verra pur quel di fortunato , che rimarginaremo i fiumi; potremo impiantare gli Ulivi su de nostri Stucchi; che allontanate le pestilenziali semine risoriali, vedremo trionfali nelle late Campagne il Canape, il Lino, il Cotone, il Tabacco, i Gelsi, i Prati Artefatti, i nuovi Boschi: Allora la nostra Popolazione si duplicherà, e le nostre derrate moltiplicate si smercieranno con vantaggio all' Estero. Questi sarà costretto rifondere del contante al soprabondevole spaccio de' nostri prodotti : Il numerario stagnante frà noi accresciuto dal favore del Trono e dalla nostra attività ci porterà alle Arti. Entro del seno nazionale rinverremo panni, calze, cappelli , produzioni finissime del Canape , del Lino . In quel caso i nostri Vicini più non commisereranno le nostre sventure ; verranno forse pur Eglino a parte della nostra felicità; e con gioia e tenerezza si tratterranno in un suolo, che ora sembrano di odiare.

Per verità è tempo, che da qualche Particolare si travaglia alla concia del cuojame, e forse vi si sareb-

#### )( LXXXVII. )(

### 

sarebbe riuscito con maggior pazienza, e capitale .: Ma la fretta di portar in vendita il prodotto delle sue fatiche, quel credersi di già istruito, appena. fatte le prime operazioni, ed il picciolo capitale della materia in crudo non ha resa frà noi quest' industria in conto alcuno perfezionata. Eppure non viha forse Provincia, in cui se ne faccia un consumo sì abbondante, quanto in questa Provincia. La Gente da campagna, il basso Popolo, i Montanari tutti fan uso di vacchetta per le di loro scarpe . E' noto, che questa spezie è privativa di qualche Nazione . Ma. non sarebbe impossibile il giuguervi . De Bonis Conciatore di Penne Città della nostra Provincia ci hai mostrati alcuni sperimenti di vacchetta, che se non: uguagliava la forastiera, ci abilitava ad esentarcene, ed animava il manovriere a sforzarsi di migliorarla. Intanto per mancanza di protezione non abbianio ne la buona ne la cattiva, e siamo costretti comprarla come ogni altro cuoiame in Sinigaglia, od in Ancona, ove la Sola è stata portata ad un grado di perfezione. Le nostre Concerie fino a che non saranno. nelle mani forti, le quali traggano a dirittura d' America i cuoj in quantità ; fino a che on sarà ripristinata l'antica pastorale bovina; e fino a che non goderanno de favori del Governo, saranno sempre nel pessimo stato, in cui si trovano. Noi diamo trenta mila ducati annui al Forastiere per simil genere. Se i cuoi fossero manifatturati da noi, spenderessimo la mettà; Se ci venissero da prima mano la quarta parte ; E se la nostra Pastorizia giugnesse a quel grado di perfezione, di cui è capace, i cuoi della Nazione sarebbero sufficienti al nostro consumo.

Le Arti fabbrili comprendono un infinità di lavori d' acciaio, di ferro, di rame. La maggior parte è di un bisogno frequente, ed indispensabile. Preroga-

### )( LXXXVIII. )(

## 当年等人の対ける私をおれてる

rogativa, che dovrebbe farcele amare, e riguardarle come vantaggiosissime, quando albergassero frà noi . Elleno oltre di occupare un numero grande di persone, ci risparmiarebbero una quantità di numerario, ch' esce dalla Provincia, e dallo Stato. Non si chiedono le Officine di Birmingham nell' Inghilterra, ne quelle del Borbonese sulla Loira della Francia. Bastarebbero per ora Artefici attie a sostenere il bisogno della Popolazione, la quale fosse ritolta dalla necessaria dipendenza degli Esteri. La nostra Provincia non ha metalli di sorta alcuna. Si è veduto, che quanto si era pensato delle miniere degli altissimi Colli, che la dividono dalla Provincia dell'Aquila, era un sogno. Per essi adunque noi siamo in un tributo forzoso alle altre Nazioni . L' oro , l' argento , il rame , il ferro , lo stagno, il piombo, il mercurio, come le cere, il cuoio, le droghe ci debbono essere somministrate da' Popoli, che ne abbondano. Ma il diloro lavoro, la di loro manoduzione alle Arti, alle nostre occorrenze, deve procurarsi da noi stessi, per ritoglierci dalla schiavitù altrui, in cui gemiamo.

#### )( LXXXIX. )(

## 长头长头长头长头长头长头长头

l' essere il ferro ivi venduto a miglior metcato, el le opere non gravate di alcuna Dogana; onde il Governo dovrebbe accrescere i dazi di tutte le manifatture dei Forastiere, e spezialmente delle Ferrareccie, e diminiure, sesi possa, il prezzo del ferro e deil'

acciaio. (a)

Dopo le istruzioni dateci da tutti i Popoli di razione , e spezialmente Inglesi , e Francesi circa il
regolamento delle Dogane , ce le ha rinovate il Regnante Pont. Rice P 1 O VI. Ha Egli tolto ogni dazio,
sulle manofatturazioni del suo Stato per il kiro aumento , e tacile estrazione , ed ha accresciute notabilmente le Dogane sopra di tutte le manifatture ed
i generi che vi s' introducono ; quando non sieno di
prima necessità , o di materia primitiva alle Artt .
Ha oltre ciò introdotte nuove opere , che sono state portate a perfezione ; e nulla tralascia per
l'aumento dell' Agricoltuta, delle Arti , e del Commercio pe'l bene de' suoi Popoli. Genovesi ci diceva
nelle sue lezioni di economia civile , Tutti si miglioj, rano, e rivengono dalla stupidezza , e noi quando
j, riverremo? ;

Non parlo degli Argentieri, i quali frà noi quasi non si conoscono. Que' che vi sono, appena sanno fondere un paio di fiobie, o un manico da coltello; bisogna pagare il loro cattivo lavoro il doppio, che importarche in Napoli. Quindi ordinariamente ci provvediamo nella Capitale delle gioje, e degli ar-

senti

<sup>(</sup>a) Il Dottor Galanti rimarca, che per li ferri laovati rimafe l'exomnia data da Ferdinando I., e ciò produsse il senomeno singolare, che le manifatture situative pagano meno di Degana, che le manifatture nastrati p. 444, p. 11.

## ALKSALKSALKSALKSALKSALKSALKSALKS

genti : Ma non è nuovo l'osservare, che da Fermo, da Sinigaglia, o da altra Città Papale tragghiamo ancora codesti lavori , che vengonci riportati

colle altre merci da' nostri Mercadanti .

Manca in Teramo l'Ottonaro; lo Stagnaro, chi ci costruisca o ci accomodi un ombrella, chi ci faccia una Lanterna. Quindi siamo costretti comperare da' Forastieri Candelieri , Lucerne , e tuttocciò , che spetta a codeste Arti usuali, e necessarie per un Popolo anco rozzo. In altri tempi è tradizione, che vi fosse una Ramiera in Teramo. Si mostra il luogo, e gli avvanzi dell' Officina medesima. Pure non essendo ciò riportato da Scrittore sincrono, io ne dubito. Il vero si è, che oggi affatto non vi esiste, e che da co tempo sentesi stabilita da un Feudatario nel suo Feudo, che pensasi non poter durare. Comunque sia, una se ne potrebbe fondare in Teramo senza nuocersi all' altra. Nella Capitale della Provincia si raffinarebbe il gusto; ed il lavoro non sarebbe soggetto a monopolio, che deve certamente avvenire, quando non vi abbia concorrenza.

A prestare un soccorso alle Arti, e rilevare il di loro cattivo stato, sembra indispensabile o chiamare gli Artefici dalle Nazioni, o spedirvi Giovani ad apprenderle. Siccome il primo metodo è sicuro, e vantaggioso; così il secondo non partorisce il bramaro effetto, ed è nocevole allo Stato (a). Ogni

<sup>(</sup>a) Lo spedirsi per le machine, e per gl' Istromenti delle Arti, come sento mormorare da alcuni, porta delle spese enormi. Ma poi la prattica che non sappiamo, c' impedirebbe di usarne. E' necessario perciò chiamarsi gli Artesici : e se ciò non si vogi a, conten-

## かんかん もんもんもん もんちん

arte vanta i suoi segreti, ne' quali consiste la eccellenza, ed i quali non vengono mai comunicati. Le Persone mandate ad apprendere, saranno istruite delle più comuni regole; si porrà fra le loro mani il travaglio più laborioso. Le operazioni dell' intelitgenza, e del raffinamento saranno taciute, o non veracemente insegnate. Dippiù noi avressimo a spendere molto denaro per mantenere nelle Capitali per varii anni più Giovani, che le arti apprendessero. Ma se chiamassimo qualche Artefice principale nella nostra Nazione ; se lo aliettassimo co'premi, con onori ; goderessimo de' segreti dell' arte ; si spanderebbe il gusto generalmente per l'istruzione particolare, che ciascuno sarebbe nel grado di procurarsi. Non solo non uscirebbe dalla Provincia il denaro ; che anzi molto n' entrarebbe collo spaccio della manovra, e col concorso de Lavoranti, che volessero apprendere, o de' Forastieri, che fossero tirati dalla sola curiosità di osservare. Noi facciamo tutto l' opposto. Appena ci si presenta alcun Professore di Arti, cerchiamo avvilirlo, ed opprimerlo. Dispregiamo i di lui lavori : impediamo il di loro smercio: carichiamo le di lui opere di dazio, e la di lui persona di pesi catastali. Se noi, quale si dovrebbe. l' accogliessimo come un nostro buon Fratello ; Se lo rispettassimo come buon Maestro ; Se lo ascrivessimo per nostro Cittadino, lo esentassimo almeno per un decennio da qualunque tributo; e lo soccorressimo nel principio del suo stabilimento; senz' altro

tentarci o d'inviarvi la Gioventù ad apprenderle; o di farci trasmettere i modelli in legno o in creta; ove fettilizaressimo il cervesso, e che nulla si costarebbono.

#### X XCII. X



tro dispendio, non pochi Artefici della migliore capacità verrebbero a staziare frà noi, e formerebbero la di loro, e la nostra utilità. Ma, per far tuttocciò, avremmo ad intender meglio i nostri interessi, ed aver del costume, di cui assoluramente manca.

la Nazione .

Tutte le meccaniche nella nostra Popolazione sono in una perfetta ignoranza, ed impertezione. Non vi ha chi sappia costruirci una tromba da cayar acqua o sia Antlia, una Carretta da seminar grano di M. Duhamel, oggi risparsa fra i Popoli, un Molino a vento, un Trappeto da risparmio, un Canapè, un Sofá, che dico, un'aratro a ruota. Eppure se vol-giamo i p i fra i Papalini, troviamo Machinisti. Artefici , Fabri infiniti , e perfetti . Ma quella Nazione non è poi l'Inglese, o la Francese: Ella ci siegue dietro alle Scienze, ed alle cognizioni della mente . Ad altro non può rifondersi, siccome io estimo, che ad una pulitezza, e ad un gusto invecchiato, generalmente ivi sparso e reso in abitudine. Sembrami possa tal gusto rifondersi a due principali cagioni . La prima : la storia c' insegna , che da parec-chie centinaja di anni per tutto il Secolo XVII. lo Stato Papale fu il richiamo del denaro delle Nazioni di Europa. Ora un' eccessivo numerario doveva rifluire sull' intiera Popolazione, e portarvi il gusto per le belle Arti ; tantoppiù che venivano alimentate dalla sicurezza, e dalla tranquillità di una pace perenne. La seconda ragione la credo egualmente ethcace alla soluzione del problema : La condizione fortunata della principal sede della Religione , lo Stato Aristocratico Papale è tale, che moltissimi siano istruiti, e ricchi al tempo medesimo. Ogni grande Città ivi è governata da un Cardinale, o da un Prelato distinto; e ciascuno di questi Soggetti Ordinariamente accoppia alla nascita, ed al grado

#### X XCIII. X

### \*\*, \* 16 8 \* . \* 16 8 \* . \* 16 3 \* . \* 16 8 \* . \* 16 8 \* . \* 16 8 \* . \* 16 8 \* . \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16 8 \* 16

le ricchezze, ed il merito. Sono inoltre essi celibi; Non potendo per le leggi Chiesastiche far eredi delle loro dovizie le proprie Famiglie, portano tutte le voluttà alle commodità della vita: Nulla quindi risparmiano per gustarne i piaceri. Ma come giungono per lo più ad età avvanzata a supremi gradi, ed alle grandi fortune; così in quel tempo si volgono a quelli, che gustar possono lo spirito, gli occhi, gli orecchi? Perciò si vede da Essi garantire le Arti del genio, e chiamarsi i mgliori Artefici a pratticarle. Giardini superbi, Fontane magnifiche, Machine idrauliche sorprendenti, Palazzi stupendi, Ornati del gusto il più raffinato, e della squistezza più penetrante si uniscono per piacere a codesti Uomini inebriati dalla loro dignità eminente e sorprendente i beni.

Chi sa più, deve sapere il meno. A tal effetto quegli Artefici portano l' intelligenza della loro arte a tutte le opere di meccanica, e spezialmente a quelle, che riguardano l' Agricoltura. L' aratro a ruote , il seminatojo di Duhamel rettincato dal Ronconi, gli altri Istromenti rusticani si osservano pratticati, tranne l'agro Romano, nel Regno Pontifizio; laddove que' della coltura de' nostri campi sono pochi, e nello stato d' imperfezione. Non voglio qui fermarmi ne sù l' utilità e la prattica de' sudetti Aratro e Carro, per i quali infiniti Agronomi hanno stoderate le di loro penne; Mi fermerò a considerare il manubrio del Conte Negri, che veggio trascurato. in tempo, che io penso poter essere utilissimo. Questo Cavaliere Vicentino per la ricolta del suo riso feceuso di un vaso cilindrico di lamina di ferro stagnato, il quale, picciolo di fondo, andava allargandosi a capo . Il davanti del vaso era in modo di pettine con . sei o sette denti lunghi, induriti, e larghi, comequelli di uno strecciatojo da Cavallo . In vece di segarsi il riso colla picciola falce, l'Agricoltore senza curvarsi ,

#### X XCIV. X

## おんともよいれいれんともようようよい

varsi, con una mano teneva il manubrio per il manico, coli altra vi adattava le spighe del riso, edindi la pruna mano tirando dolcemente ed obliquamente, venuva a racogliere dentro del vase il granelli intieramente del riso. Emputori il vase, si vuotava o ne' sacchi o ne' bigonci, che erano portati nella casa rurate. Questo istromento assai facile, che nulla costa, il quale ci assura del fruttato dell' Agrico.tura; e che risparma le fastche, e le moltriplici operazioni, so non comprendo, perchè non debba portarsi al ricolto del grano ced è appunto per questo, che omi fermo a consistente.

derarlo.

Chiunque abbia picciola prattica di Agricoltura. sapra, come la spiga del riso in nient altro differisca. da quella del grano, se non nell' essere la prima più dura, e la seconda meno resistente e più itiabile; tocche contribuisce al mio assunto. L'attuale maniera, di cui facciamo uso nella ricolta del giano, fa perdere la terza parte del prodotto, che risparmiaressimo col metodo del Conte Negri, oltre del risecamento delle fatiche. Ed eccone la dimostrazione: Da mietitori ubriachi, a quali in que' dì di messura dobbiamo dare a mangiare sette volte al giorno, scioperatamete si afferrano le paglie del grano, e senz' avvertenza alcuna si segano. Le segate si portano alle altre, a queste si aggiungono le nuove, hno a che venga composto un fascio chiamato manoppio. Con tali dissadatte mozioni le spighe violentemente scosse lasciano nel suolo di già qualche parte di grano, e non poche spishe vi restano intiere; questa è la prima perdita. I manoppii così formati si lasciano nel campo alla discrezione degli uccelli, delle belve, alle rapine degli uomini, all' intemperie della stagione: non è possibile non considerarsi quest' altra perdita, ch'è la seconda. Dopo alcun giorno vengono i manoppii apposti o su de' carri, o iule schiene de-

#### XXCV. X

### ALESSAS ALESANES ALESANES ANE

gli animali, e condotti ad un sito vicino all' A'a per esser ammonticchiati in una gran Serra; ecco un altro disquilibrio e commozione violenta, che cagiona la terza perdita. Si forma il mucchio, si asserrinano i manoppii, il lanciarli, lo stringerli cagiona una quarta perdita. Nella Serra rimane il grano abbandonato alle formiche, ai topi, agli uccelli, che ne fanno un gran guasto; Non poche volte per le piove penetratevi germoglia e si corrompe jed è una quinta perdenza. Coloro, che sono al caso comprenderanno, quale e quanta deficienza debba derivarci da tale scioperata nostra maniera. Essi osservano, che dopo qualche tempo, quando si tolgano i manoppi per trebiarsi nell'aja; invece del grano, paglia quasi sola trovasi esservi rimasta, Tante perdite non sono ordinarie nelle altra Provincie. La trebbia è meglio condotta. Il carro inventato da D. Leonardo Tortorelli di Foggia è un

capo d' opera .

Il Manubrio del Conte Negri risparmiando al Mietitore lo star curvato, nel che consiste il più penoso travaglio, raddoppia con alacrità, e senza. incommodo la di lui opera; non ci priva delle spishe, che rimangono nel campo; non chiede le operazioni dell'affasciatura, del riportarsi al luogo dell'. ammonticchiamento; non ci obliga ad asserrinarlo; e ci risparmia dal trebiarlo. Ma queilo ch' è infinitamente utile, si è, di assicurarci di tutto il prodotto de' nostri terreni poco o molto, che ci abbia dato la Provvidenza, e lontano da ogni pericolo, porcelo al coverto della voracità degli Animali, della depredazione degli Uomini, non pesto, senza terra, mondo e bello, come la natura ce lo ha prodotto. La paglia poi può falciarsi, come si fá del. fieno: Può farsi battere, nel caso pensassesi sfuggita qualche morra al Ricoglitore; e queste fatiche sarebbero minori, ed aboreviate.

Ie

#### Y XCVI. )(

## **ポッドシドネドシドッドッド**

I lo che pelle presenti circostanze della mia vita non sono nel caso verificare codesta esperienza su de' miei poderi, e sopra de' Coltivatori di quelli, prego tutti, che possono, di farlo subiro a vantaggio dell'Agricoltura. Resto però persuaso della utilità del Manubrio; e senza meno, quando ni sarà dato; io darò pratticare; e rettificato ancora gli altri abusi, che hanno rapporto, e contrariano la economia della metettura. Egli è certo, che il cattivo successo delle nostre terre derivi dal mal romperie, a dal peggio seminarle, e daila pessima prattica di raccognere i prodotti (a).

Quan-

(a) Avendo comunicato al mio buon Amico eruditissimo D. Michele Torcia i presenti Saggi, Egli in questo luego ha aggiunta la Jeguente postilla = Bijognava prima effervare, e poi scrivere; le cofe non vedute spesso riescono esaggerate = la quale opposizione potendemis fare da altri, è necessario tessere la mia apolegia. I. Quanto qui bo detto del manubrio del Conte N gri, non si è proposto da me, che in modo di semplice problema. Io non bo annunziate con orgaglio = Fate ujo della mashina del Conte N.gri = bo proposto ai Possessiori e Coloni de' terreni adattarne la prattica , e verificarne l' importanza. II. Uno Scrittore deve dire tutto quello, che crede ragionato ed a proposito al juo sogetto nel senso però della semplicità e della verifimiglianza, III. Io bo idee precise e nette della cattiva maniera della nostra mietitura, e colligenza de grani," effenodomici trovate più volte, e compiantone lo scempio territile: Ho pur chiara nozione della machina del Conte Negri, e de' juoi efetti in aitri rincontri ana-

### My for the south for the south for south for south for

Quanto possa dirsi a favore delle nostre Valchiere , e de nostri Molini , certamente non farà , che non vi si ravvisino delle imperfezioni ; e specialmente nel modo d'incanalarsi le acque, e darsi la forza alla loro discendenza. Quindi avviene, che senza una grande copia di esse, restiamo privi di costruzioni così profittevoli, ed il di loro uso molta parte dell'anio ci'e inutile. E'al proposito qu'i rimarcare un' altro Saggiò di nostra sciocchezza. Non vi ha Provincia in Regno, che abbondi di sassi come la nostra. Molto era il mio dolore in osservare, che ciò non oscance ci avessimo a provvedere per pietre da macine di molino anco in Sinigaglia. Questo dolore era manifestato con degl' estrinseci segni agli Amici, i quali. non porgevano rimedio efficace al mio male. Giunse nel passato anno in questa Città l' erudito Archivario del RE D. Michele Torcia. Egli desiderò il mio accompagnamento per il suo viaggio nella par e montucsa della Provincia. Allorche giunsimo in Fano Adriano, ed a Pietra Cimmeria detta corrottamen'e Caniela, trovammo delle concrezzioni così compatte, come quelle ordinarie delle moli, che ci vengono di Dalmazia, e di Albania. Esaminammo que Naturali ; e questi ci dissero , che altre voito. si

leghi; dunque sembra, che l'essetto anche nel grano delthe riuscire. IV. Finalmente i mici ragionamenti sono sitti comunicati da me a Periti migliori di tas materia, e sembrano persuasi della buona riuscita. Tuttociò, che è nuovo per airo, ancorchè utilismo e servizioni, incontra ostatoli dal canto della contraria abitudine; ed to sono persuasio, che i mostri Mictitori senza l'assistante del Proprietario, che impenga, mai riusciramo ad essettuito.

#### Y-XCVIII. Y

## એટ દ્વાસટ દ્વાસ હતા એટ દ્વાસ કેટ ફ્વાસ ક

si era fatto uso di siffatte pietre per i di loro molini; ma ch' era mancato il Maestro. Si può dare stupidità maggiore di questa? Ne abbonda anche qualchè altro cantone di detta Provincia, e delle due confinanti, e particolarmente nella valle Interocrina

ed al lago Fucino.

Imperfettissimi sorto i nostri Trappeti . I Scrittori delle cose Romane ci fanno sapere , che l' Italia trasse dalle Nazioni grani , ed altre spezie cereali , ma non mai olii ; che anzi Ella ad esse ne
rifuse . Ora è indubitato , che la piantagione degli
Ulivi in que' tempi non era la quarta parte di quella al presente osservasi . Dall' altro canto il nociame , che togliesi da' torchi de'nostri Trappeti , porge materia di lungo alimento al fuoco . Dere perciò
rifondersi la gran quantità degli olii di allora alla
perfezione degl' Istrumenti di quelle fabriche; è la
imperfezione de'nostri molini olearii si manifesta
dal non giungere ad estrarne tutta la quantità oleosa , che si rimane nel nocciame affatto perduta .

Queste sono le principali direzioni , per le quali si dovrebbero avviare, ed impiegare le meccaniche . Vi ha delle altre anco utili , che riguardano le manifatture del legname . Si è fatta parola , esservi bisogno del Forastiere per un Sofa, per un Canape, per una Sedia di qualche gusto. Ma si è accennato ancora, che non deriva tale deficienza ne da mancanza di materia prima, nè da scarsezza d'ingegno. Nasce, che nella Nazione non vi ha idea di gusto, ne del raffinamento delle commodità di lusso. Proviene dalla scarsezza di numerario, l'effetto del quale si è di rifluire con particolarità sulla perfezione delle arti e de' mestieri . Sorge dallo spirito della Popolazione niente formato per la publica felicità. L' educazione, che ci si da, la pratica cui ci accostumiamo è Semi - selvaggia, affatto per-

#### )( XCIX. X

## ભ્યાડ મુદ્ર કરે કાર્યું ક મુદ્ર કરે કાર્યું ક મુદ્ર કરો કોર્યું ક મુદ્ર કરો કોર્યું ક

sonale, intenta al privato vantaggio, non a quello del publico bene. Quindi avviene, che ad altro non rivolgiamo il pensiere, che ad aggrandire
la nostra particolare fortuna senza curare, che altri
e la Nazione tutta: rimanga nei fango. Se la voce
della educazione, se un Catechismo religioso, se le
leggi del Governo c' influissero massime del Gittadino, dell' Uomo posto nella Società, noi, che allora
saremmo persuagi, che la speciale felicità non può
sesere disgiunta dalla universale ; e che nel bene
publico consista la nostra sicurezza, il nostro onore, e la gloria nostra, ci sforzaressimo migliorarci
in tutto ciò, che utilizzare, ed aggrandir potesse il

commodo, e la politezza Sociale,

Ci manca perciò la base, il fondamento della virtù nazionale, o sia lo spirito, e l'entusiasmo padriotico; e siffatta mancanza ci avviene ancora, perche la gran vetta produttrice e perfezionatrice delle arti e delle scienze tutte quante, e gran cagione per tutte le azioni, ci è lontana. Ognuno si accorge, che intendo parlare del premio. Il premio produce l' energica forza delle passioni, ed è il principal motore degli animi umani; questo sollecita, accuisce, alimenta lo spirito, e l' imaginazione. Non è possibile, che regnino Arti e Scienze, ove non siino in onore, e nella sicurezza di essere compensate. Quindi se avvenga, che chi migliori con nuovi istromenti utili e facili le Arti ; che inventi o porti nella Nazione una nuova, e profittevole manifattura: chi si studii promuovere la publica felicita; od a bella posta viaggiasse per spiare la perfezione delle Arti ed introdurla nella propria Padria; venisse destinato a riceverne premii, ed onori; certamente il talento si svilupparebbe, l'ingegno di ciascuno si porrebbe à tortura per essere, utile , e vantagioso ; e si formerebbe col gusto anco lo spirito Nazionale.

## એર્ડ્સર માટેલર એર્ડ્સર એર્ડ્સર એર્ડ્સર એર્ડ્સર એડ્રસ્

Questo spirito colla libertà del Commercio . del che si farà parola nel susseguente articolo, ci eguagliarebbe ai Cittadini i più saggi , ed ad un Popolo il più istruito per il bene commune. Il gusto ci seguirebbe in ogni nostra azione, e si portarebbe in tutti i rami delle Arti meccaniche e liberali. Ciascuna classe nel suo dipartimento attenderebbe a migliorarie ed accrescerie . L' Aericoltore intento al travaglio delle serre, gli Pastori alla cura degli Armenti , 1 Proprietari a rinarginare i fiumi, ed a ristorare i boschi, gli Artefici all'opere, ed al rinvenimento de' segreti de' mestieri, i Gentiluomini, i Ricchi alle arti del genio sarebbero tutti implegati ; e tutti concorrerebbero a gara al vantaggio, ed alla felicità della Popolazione . Honos alit Artes , ripetiamolo ancor noi con Cicerone .

Così le Scienze utili verranno a trovarci, e le belle Arti le seguiranno. La Geometria. l' Astrononda, la Nautica, la Fisica saranno con noi, non discompagnate daila Morale : Quelle insegneranno a misurare, ed intendere la natura: Questa penetrando fino addentro compassera le forze del nostro spirito, e c'impatera il modo da moderare le nostre passioni, Il Disegno, l'Architettura, la Scultura, la Pittura saranno da noi pur accolte con piacere, e coltivate con gloria. Non più a' gluoghi stolti, ed a'solazzi sconsigliati, e ch' enervano l'anima, ma a' studi uti-·li, e virtuosi, alle discipline oneste, che inebriano il cuore di una gioja esultante e mai sazievole. alle arti incantatrici , e che riempiono il sentimento di un solido piacere, impiegaremo le ore della nostra vita. Allora captremo la correzione di Raffaele, la morbidezza del Correggio, il colorito di Tiziano, e di Menghs, l'espressioni de' Caracci. la delicatezza del Reni. Il Principe ci darà l'onore delle iscrizioni, delle Statue; e noi a nostre spese co-

## المجادورة المجادور المحادور المحادور المحادورة المحادورة

costruiremo i ponti, ristoraremo le strade, apriremo nuove fonti; ed eriggeremo delle opere publiche a vantaggio della Popolazione.

Infine una Musica non molle, ne sirenica sarà da noi pratticata. Ella dando tregua al nostro travaglio ristorerà le noste forze illanguidite; richiamera il nostro sentimento a nuova intelligenza; eccitera il nostro coraggio ad opere novelle ; riscaldera la nostra immaginazione per le produzioni del Genio; ci fara piangere di piacere, e gustare i frutti soavi della Virtu. Uniremo in quel punto noi le voci ad una melodia, che ci sublima; ci umiliaremo al gran Motore dell' Universo; celebraremo la beneficenza del Principe; eanteremo l' Epoca fortunata della nostra prosperita; ed onoraremo pur Coloro, che ci ajutaro-no a farne l'acquisto. Tutti i nostri Sensi allora saranno rapiti ed occupati da una inesprimibile gioia; e l'Eco de Colli, ripetendo il canto della nostra gratitudine, artestera la floridezza delle arti, e la felicis tà della Nazione.



G a

## みずみかられたみたるからかん



# COMMERCIO



E i bisogni fecero conoscere le Arti; questi ancora ci portarono al Commercio. Abbandonato, ch' ebbero gli Uomini il selvatico modo di vivere; datisi alla custodia deeli

Animali, 'ed alla cottivazione de' Campi, cominciarono a permutare. I Pastori diedero latte, ed aenelli; e ne riceverono în cambio il grano, e l' uva. Ecco l' epoca di un Commercio naturale, ed assicurato. Ciocchè si sece per i generi di prima necessità; avvenne di quelli della seconda, e de' bisogni fattizi o di lusso, i quali presto ed a folia si para-

#### X CIII. X

### みとがもれとがとがられてからないかりから

rono alla riscaldata imaginazione umana. Quindi sorgono due teoremi: l'uno, che il Commercio nacque, e vien nudrito dal superfluo: l'altro, che il di lui fondo più sicuro poggiato sia sull'Agricoltura.

Prima di passare avanti, deve notarsi, che, in fatto di Commercio, il bisognevole, o necessario non si vuò intendere tin bisogno, od una necessità precisa sì, che senza di essa non si possa in conto alcuno sussistere. Può un Filosofo in un Romitaggio amante della semplicità de la natura , ritagliando da se ogni superfluità , esser contento , e sosientarsi di poco. Un Cittadino, che vien in Società, ed in Famiglia, deve amare il bello, desiderare il buono; e godere del meglio, che il raffinamento e la perfezione presenta per procurarsi il bene, e la felicità di ognuno. Quando si tratta di Nazione, non solo cercar si dee la di lei sussistenza : La sua cultura , la eleganza, e la commodità si chiedono ancora: Giacche non si vuole unicamente poter vivere, come tia Selvaggi: Ma commodamente ed a delizie vivere.

Cio posto, è notissimo, non poter stare il Commercio colla sola permutazione de' generi; e che sarebbe soverchiamente malagevole, se non venisse raspresentato e sovvenuto ordinariamente da' metalli preziosi. Chi dunque abbia più di questi metalli, è nel caso di poter estendere più largamente il suo Commercio, Gli Ateniesi, perch' ebbero le miniere di argento, furono nel grado di esercitare un florido Commercio coll' Asia minore; Laddove i Spartani colle terree monete di Licurgo venivano circondotti nel loro picciolo distretto . I Tirii . i Sidonii , i Cartaginesi coll' oro dell' Africa portarono un Commercio assai ampio per le Nazioni . Ed i Romani dopo le prede su de' Vicini, de Sanniti, e su degli altri Popoli d' Italia furono nello stato di fabricar a " le and a vivir d'anna si " a 12. .: Navi-

### My Holy, How shows how in the

Navigli, e mostrarsi con armate Navali al Mondo

Il primo oggetto, come si è detto, del Commercio furono le naturali produzioni della terra, ma presso non poche Nazioni sono cagione di una ricchezza inesausta quello det Mare. La Pesca infatti arricchisce gli Olandesi, e gl' Inglesi . Vi ebbe delle Popolazioni, che si applicarono allo scavo delle: miniere. Queste si obliarono però in Europa , allorche l' Ago calamitato fece rinvenire l' America i d' onde sono nella nostra parte del Globo colate masse si enormi di oro , e di argento , che se l' Asia non. ci ne avesse privati , sarebbero communi codesti metalli come il ferro ed il rame . Allora dunque furono abandonati i scavi metallici Europei ; mavile numerario soprabondevole Americano si sparse tantosto ; e refluendo sull' Agricoltura , e sulle Arti ci . proccurò per mezzo de' loro prodotti materia alimentare ad estendere un Commercio vigoroso e durevole per tutte le Nazioni.

Il genere di Commercio , che occupa la maggior parte de Cittadina è quello a minuto, ri quale con-prisiste nel comperare una quantità di generi per rimenderli in picciole porzioni a coloro , che me bisognano. Il secondo genere è quello, quando un Cittadino unisce le derrate , o le fabriche del Regno per spacciarle all'ingrosso a' Forastieri . Il primo Commercio , che dicesi interiore , è il più necessa-

(a) Ogni Commercio o è interno o eserno: l'eferno o attivo o passivo, ed o di mecessità o di suso.

- s Google

Il Commercio attivo non tasto può effere delle nofire robbe, quanto delle altrui. Ed il Commercio passivo vien detto col darfi, e riceversi, ma non col trasportarsi.

### अहस्ति अहस्य अहस्य अहस्य अहस्य अहस्य

rio alla Società ; la quale per esso solo potrebbe sussistere , ed esser felice , quante volte nel seno delle sue terre rinvenisse un tutto . Ciò essendo impossibile , non avendo la matura tutti accordati ad na suolo i doni-suo ; è necessario , che l'attività nazionale si volgà ad un Commercio esteriore , ove spacci il suo superfluò a denaro contante , o con delle produzioni disprima necessità in crudo . (a) Questo è appunto il Commercio; che per la sua importanza merita il accoglimento il più favorevole ; è il canale delle ricchezze di uno Stato ; è l'anima della navigazione ; e vien chiamato il negozio per eccellenza.

Si può francamente asserire, che noi come nell' Agricoltura, e nelle Arti, siamo ancora al caso d'Commercio i più meschini, ed ignoranti Popoli della Terra. Non facciamo ne l'interiore, ne l'esteriore; e tutta si riduce la nostra industria ad una mozione precaria, ed interlope fra timore e spavento. La mancanza de ponti, le cattive strade, le dogane. Interfere non-ci permettono un libero camino, ne il rispatmio d'ila spesa del trasporto per mezzo delle vetture a ruora. Mentrecche sforzando la no-stra poltronerla ci portiamo al Vicino a venderli il

<sup>(2)</sup> Il Commercio non è folamene necessario ad mo Stato per mantenersi, e per farsi vicco e potente; ma eziandio polito e savio: Egli da lo spirito ed il vigore a sutte le Arit, ci l'arrica del soverbio noce vole all'Agricolsura, alle Arit medessime, e ci posta il denaro. Al tempo resso redippia, e rasma i nosti commodi, e gli onesti piaceri, elevu il nostro spirito a più este legniti.

#### )( CVI. )(

## かいたりれらかったりみったっかったいれるが

aostro superfluo su della schiena degli Animali, ne' fanghi, frà dirupazioni, e malagevolezze siamo arrestati da un corso disquilibrato e rapido di una fiumana. In quelle circostanze per non perdere il fruttato del la fattea, o non dare di gola rella dogana, che forse si è frodata, 'ci azzardiamo di valicarla; E quivi è appunto, ove ben spesso perdiamo la viea. Noi avevamo un mediocre Commercio co' Capuani. Ci portavano Quelli le loro cattivè Sole, e molte Vacchette, e ricaricavano le nostre Lane', Pelli di Montone, di Capre ec. I Capovani, sono anni, che più non appariscono nella nostra Provincia. Gli accorti negozianti Aquilani ne hauno profittato: Essi company singuiti eneri, el is seediscono allo Sato di Venezia.

Qual è poi il nostro Commercio esteriore , se non un passivo assai presso e forzato, dannoso egualmente a noi, che alla Nazione di Abbiamo a racco-mandarci a' Vicini, che vengano a comperare i nostri olei . i nostri grani . le lane nostre . e gli altri nostri prodotti, se vogliamo venderle, e provvederci del denaro necessario a' Regi pagamentii, ed agli debiti contratti per l'uso della vita. Questo denaro viene ritirato da Mercatanti, i quali lo trasportano in Sinigaglia, ed in altre Città Papali; ove hanno preso le mercanzie a credito. Si è accennato consistere il negozio per eccellenza nello smerciarsi al Forastiere il nostro superfluo, e trarsi il contante ; o le produzioni in natura , di cui bisogniamo . Ora codesti Mercanti, che in simil modo potrebbero essere cotanto utili alla Nazione, e vantaggiare le di loro fortune, ne sono i distruttori. Eglimo non curano d' incettare i vini , i grani ; ed i prodotti Nazionali . V dono con sereno ciglio e con piacere i Forastieri, ove si portino a comperare siffarti generi , ed a bassa ragione facciano la legge del prezzo. Niun' altra cura hanno fuori di quella di aspet-

### )( CVII. )(

## からかいかられらからからからからいん

tare la Fiera di Sinigaglia. Ivi con quanto maggiore denaro loro è possibile si portano; ed a capo di tre giorni tornano carichi di estere merci manifatturate, e quasi tutte da lusso; che spacciano al loro Città-

dino molte volte il doppio più care . . .

Questi Bottegaj ricattieri della Nazione , che l'amondiscono nel tempo stesso, che la rendono schiava del Forastiere ; i quali non intendono il di loco utile, che potrebbero cumulare col bene della Nazione, sono in rapporto al Commercio le spongie venefice, contro de' quali dovrebbero portarsi prestamente le Sovrane rettificazioni a Avrebbero ad obligarsi ad abbandonare un Commercio si ruinoso, o asportare presso dell' Bstero le produzioni della Nazione. E' certo, che dalla nostra Provincia escono più di cento mila ducati annui per sostenerlo. Perchè non unirsi codesti Mercadanti in Compagnie, ed in Colonne ad esempio de' Forastieri ; e collo stesso denaro comperare i nostri generi, per condutti fiuori dello Stato, e traerne o denaro o merci di prima necessità?

Quando ciò non avvenga o per inerzia o per malignità , fia duopo , che non si muovano dalle lolo Case. Noi non avvemo le Saie , i Cammellotti : Ma consumaremo i panni del Regno, e forse quelli ; che le nostre Donne lavorano ; ed i nostri Artenet troveranno lo smercio delle loro produzioni . Il contante , che rimarrà fra noi , facendoci divenir ricchi , premerà la molla delle nostre forze avvilite ; presterà l'alimento all' Agricoltura , ed alle Arti ; e noi saremo nel caso d'intraprendere un Commercio attivo e vantagioso . Costruiremo delle Barche , de Bastimenti da trasporto ; E favortii sempre dal Governo rilaminato , porteremo noi medesim il super fluo de' nestri prodotti all' Estero benchè lontano .

Tanto potrebbe dirsi de' nostri Mercadanti . Ma nelle presenti circostanze è un raggionamento co-

#### )( CVIII. )(



desto da Gabinetto. La realizzazione di simil progetto, che sarebbe eccellente, possibilmente non è
da poveri, e moltipici negozianti. Egli e vero,
che cento mila ducati de nostri spendiamo nello
stato Papale per merci. Quanti però sono, che prendono questo denaro? Sono quattro in cinquecento
Persone di divesi luoghi, di varia condizione, di
disuguale cervello. Come sarà possibile l' uniril?
E necessario, che altri ci diano l' esempio di un'
opera con salutare. Il Governo avrebbe a giovarci
col Regio favore. Con un capitale plausibile, alla
testa della negoziazione potrebbe concentrarci. Poch
anni ci basterebbero. Istruiti che fossimo, restituiressimo il denaro prestato anco con usura, e render
ressimo grazie alla beneficenza del Trono.

Ne' i mpi passati fino al principio del corrente Secolo non vi fu necessità andare fuori Regno a provvederci di merci . Lanciano Città della Provincia di Chieti godeva di una fiera considerabile, che chiamava l'attenzione ed i prodotti delle Nazioni . Quant' oggi vedesi in Sinigaglia, ivi allora osservasi ; duraya un mese ; Lanciano pareva in quel frattempo una Capitale; e tanta era la utilità per quel Popolo, che il solo pigione delle Case di un picciolo spazio bastava a sostenere le Famiglie per l'anno intiero. Anche noi ne traevamo grandissima utilità. I Teramani vi portavano le calzette, i panni grossolani, i capelli a dozzena, la majolica, il grano, l' olio, il vino, la carne salata; e questi venivano o vendute a denaro contante, o permutate con vaneagio . La rapacità de' Publicani, il Governo di allora poco inteso deviarono quella risorsa salutevole ; e fecero sorgere la Fiera di Sinigaglia assorbitrice del denaro, ma per gli Apruzzi male necessario, fino a che non si cangeranno le circostanze

#### X CIX. X

## ميلاد كور كالميد و الميلاد ميلاد كورد ميلاد كورد كالميد و الميلاد كورد كالميد و الميلاد كالميد و الميلاد كالميد

Se il nostro litorale avesse alcun porto, o rade profonde almeno; se provveduti fossimo de' Bastimenti, o di Navieli in modo alcuno; se fossimo istruiti di qualche prattica di marina; non impallidissimo al rimirare appena il fragore dell' Adriatico ; ci portaressimo per mare nelle Sicilie, in Napoli, e faressimo capo dalla Fiera di Salerno per le nostre mercanzie. Codesta sarebbe a noi più profittevole. Nello stesso Regno, totto l' ombra del Trono medesimo, viveressimo più favoriti"; più sicuro sarebbe il trasporto del nostro denaro ; più rispettati i diritti della Natura, e delle Genti. Ma senz' appoggio di Marina, con si picciola borsa, tra Negozianti poveri , di picciol cuore , moltiplicati cotanto , per ora almeno resta frodata la nostra intenzione. Diciamolo in una parola. Noi non sappiamo altrimenti fare di quelche siamo soliti; e non potressimo in conto. alcuno lusingarci di migliore riuscita, perche privi di ogni ajuto necessario.

Quanto si è qui abbozzato, ci fa comprendere" lo stato infelice del nostro Commercio peggiore di quello dell' Agricoltura , e delle Arti , e la necessità de' rimedi più pronti per non moltiplicarci i danni . Ad animarsi perciò il Commercio interno sembra, che il primo mezzo debba essere quello di abolirsi, e sradicarsi in tutto le Dogane interne, le quali abbiamo osservate anco dannose all' Agricoltura ... Tutte le più culte Nazioni hanno ciò adottato . Gl' Inglesi furono i primi, e gli ultimi sono stati i Moscoviti nel presente Anno . Il Galante nella Storia del Regno t. II. p. 213. dopo aver detto nella p. 183. che i libri delle Dogane dell' Apruzzo Citeriore sono in tanto cattivo stato, che neppure rimettono il bilancio, e molte esiggono pochi carlini, riporta il ridicolo fruttato delle Dogane della Grascia della Provuicia di Teramo, e dell' Aquila come siegue

APRUZS

#### )( CX. )(

# Azkonzentzkonzkonzkonzkonzkonzk

#### APRUZZO CITERIORE APRUZZO ULTERIORE

| Atri                                        | Leofreni         | Introdoco         |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Castellana                                  | Leonessa         | Luco              |
| Civitella del Tronto                        | Avezaano         | Magliano          |
| Colonnella                                  | Belzerano        | Opi               |
| Controguerra                                | Capistrello      | Petrella di Cicol |
| Montorio                                    | Castel di Sangro |                   |
| Scorrano                                    | Civita Ducale    |                   |
| S. Egidio                                   |                  | Boccasalle        |
| -2                                          |                  | Tavo              |
| II prodotte                                 | dell' Anno 177   | 8. è stato di du  |
| cati —                                      |                  | 2497. 58.         |
| Pesi all' Amministratore della Grascia 432. |                  |                   |
| Al Tenente della Grascia in Teramo 144.     |                  |                   |
| Al Tenente della Grascia ivi ——— 96.        |                  |                   |
| Al Cassiere dell' Aquila 30.                |                  |                   |
| Per Soldati in Apruzzo Citeriore — 288.     |                  |                   |
|                                             | Iteriore ———     |                   |
|                                             |                  |                   |
| porto di denaro da                          | teramo an Aqui   | 112 - 4):         |
| ,                                           |                  |                   |

1467.

è Introito netto ducati i è vessato mezzo milione di Abitanti, di Sudditi più poveri ma i più fedeli, ed i più robusti del Regno per molti secoli ? Se a costoro si fosse fatto sapere questo picciolo introito; se le finanze non fossero state fino a questo punto tra misteri tenebrosi, ne avrebbe il Popoio invece di mille offerti al suo Principe ducati due mila per redimersi da un giogo cotanto pesante, che annientava per dir così la sua esistenza. Siano dunque le Dogane regolate sul piede delle celebri Nazioni. Quanto si esigge nell' interno, si carichi sulle merci, ma

### 

solo negli porti, e nelle rade del Regno (a). Siano moderatissime per tutto ciò che si estragga; carissime per le Forastiere, che s' introducono; purchè non sieno di prima necessità; e nello stato di
loro naturale produzione s' Noi bisogniamo de' metalli, di droghe, e del cuolo, finoacchè sarà accresciuta la nostra pastorale. Potrebbe il nostro savio Governo alzar la mano per questi, caricarla per ogni
altra spezie; e nominatamente sulle manofacturare.

Nói non possiamo temere l'effetto dell'entusiasmo e delle mode insensate, come la Storia ci fa intendere delle Capitali de' più fioriti Popoli i. Siamo troppo lontani dal poter risentire i' orgasmo funesto della sazietà della ricchezza accompagnata dalla nascita, da gradi, e sostenuta dal fasto della Reggia. Nelle Capitali, per la stranezza della buzzarria du ngusto poggiato sulla noja della grandezza, e del soverchio y si vede vestirsi stoffe forastiere; ed abandonarsi le di loro nazionali più proprie e più eleganti . Questo spirito di galanteria impossibilmente portebbe occupare il Popolo di una picciola Provincia, il di cui costume frattanto verrà sanato da un Catechismo di Ragione, o sia Religioso — Agronomico; e di il cui

<sup>(</sup>a) Le nofre leggi, dice il Galanti, învoce di eccitare il guso del s'avauglio, ossiono la testazione di fossere la vita per mezzo di frodi e di delitti. Non potendos sar a meno de' dazi indiretti, il pastie, to più opportuno sard di abolive tutte se privative, e tutti i dazi interni, e di restringere tutti i vettigali di qualunque natura alla sola immissone, ed chrazione delle Degane stabilite ne' soli consini dello Stato. Questo tributo deve espre surforme unico e semplice e estrare per un dassi lugo ad interpretazioni ca abusi, accordine da abusi que al interpretazioni ca abusi.

### wanter santer santer santer santer santer santer

spirito si formera sul modello ed esempio de' Savi, che grazie al Grand' Essere ed al nostro Re con la-

grime di giubilo vediamo albergare fra noi .

Molto meno per si utili stabilimenti temeremo le rimostranze degli altri Popoli Commercianti . Pio VI. Pontence con un pieciolo, sebbene florido Regno, senza Soldati, senza Marina, ce ne ha dato l' esempio. Questo Uomo pieno d' intelligenza con un cuore magnanimo, e benetico, che riguardandolo come Principe, non ebbe uguale la Sede di Pietro, ha portate le sue mire zelanti a favore 'de' suoi Popoli sopra l' Agricoltura, le Arti, ed il Commercio. Egii ha sorspesa l' Europa colle sue opere stupende; alle quali il più potente e ricco Monarca, e neppure que superbi Augusti Romani dominatori del meglio della Ter a, avrebbero potuto suppire. Ave erette tante magnifiche fabriche, che Roma resta seppellita da suoi Stemmi. Il Museo Clementino, ora Pio, vien detto per le infinite ricchezze dell' arte da lui unitevi col dispendio di molti tesori. Ha esiccate le Paludi pontine; ha comprata la Mesola; ha fondati Collegii di Arti ; ha ingrandito il Commercio Nazionale; ed ha animati i suoi Sudditi con mezzi p.u valevoli alla floridezza dell' Agricoltura; Ha promulgato un manifesto. Chiunque pianti cento piedi di Ulivi, abbia il premio di dieci scudi. La sola promulgazione di questo Editto basterà a caratterizzarlo per un Principe Padre de' suoi Popoli ed Amico dell' Umanità. (Un'simile esempio abbiamo nel Bonto degl' Inglesi. ) Questo Pontefice adunque, che fa impiantare in ambi due i lati de le strade del suo Stato i Gelsi il di cui numero sorpasserà ogni calcolo, arricchirà il suo Erario ; e presterà materia alle manifattu e ; cerca ora rendere navigabile il Tevere; e rialzare il suolo appantanato delle terre dette del Porto di Ascoli con restituirle ali'Agricoltura , ha poste le Doga-

## お、 外しま、 矢とみと 矢しみと 矢とみ、 矢しみ、 ゲ

ne del suo Regno nel piede delle culte e commercianti Nazioni. Ha caricate immensamente le manifatture degli Esteri, ed ha sgravate quelfe del suo Stato per il facile smercio nella concorrenza. ( 2 )

Se dunque un Papa non ha curate le doglianze de' Forastieri, ne farà poi caso un Re, il quale possiede H

( a ) Nell' atto, che tutto il R gno Ecclesiastico è ricco di superbe Città, di campagne coltivatigime, e di un' immensa Popolazione, l' Agro Romano, che ne' Secoli felici di Roma era il Teatro delle delizie . e presentava l'imagine de giardini ideati dell'Ariosto e del Taffo, è nello stato di uno squallore e di morte . Le tante acque a spese infinite per mezzo di condotti portate in quelle superbe Ville ad uso de bagni, delle peschiere e de' vivai , de' giardini , orti olearii , prati ec. ora aoppntanate esalano un' aria corrotta, che lo rendono pericolofo. Pareva dunque, che PIO VI. dovesse cominciare il suo Quadro dal far coltivare la Campagna Romana, procurare lo scolo alle acque stagnanti, e renderle profittevoli all'Agricoltura ed alle Arti . L'erta de' pascoli, che si crede necessaria a nudrire i Cavalli numerosi delle Stalle de' Magnati di Roma, ed a jofentarne le razze, il dritto proibitivo di comperarsi i grani, che vi si risolgono dalla Camera, la quale pen-Ja molto guadagnarvi, sono gli ostatoli di una economia mal' inteja, che rende deserte di abitazioni , e delta mano regolatrice dell' Uomo , siffatte vastisime pianure . Quella Vecchia , che vide Talete cader nel fosso per guardar il Cielo, giustamente riprese il Filosofo di non aver osservato prima ciocchè aveva fra le gambe. Alla Gioria del Papa reguante manca questo selo, quale se verrà bonisicato con de' saggi Provvedimenti, ch' Egli ha - portati alle altre Regioni del Juo Stato, allora farà ella immortale, ed il Quadro flupendo perfettamente compiuto.

#### M CXIV. X

## 365 Je 6 2 15 Je 5 2 15 Je 5 2 15 Je 5 2 15 Je 6 2 15 Je

due Regni potenti, Arsenali provveduti, Porti fortificati, Eserciti pronti e numerosi, una Marina rispettabile. Che più? Ha il cuore de' suoi Sudditi. Immensa è la possanza di una Nazione, che ami il proprio Principe! Non vi ha chi possa eguagliarla, non che superarla, allorche combatta in difesa della Padria e per un Monarca benefico. Il coraggio, l'entusiasmo, le sostanze, la vita si chiamano all'unione allora, e s' impiegano con piacere per la gloria della Nazione, e del suo Re &

Le nostre pessime vie sono di un principal ritardo al nostro Commercio interiore. Le cattive strade. dice un Filosofo rendono tarda, difficile, e dispendiosa la circolazione de generi. Una Provincia non acquisterà mai un grado di Popolazione, e di ricchezza proporzionata al suo Suolo, se non quando rendera pratticabili, e sicure le sue strade in tutti i mesi dell'anno. Non ve ne ha alcuna, in cui possa farsi uso sicuro della Ruota. Egli è vero che furono dati da molti anni degli ordini per l'accomodo delle strade degli Apruzzi. Ma è anco vero, che da quel tempo fino ad ora neppure si è lavorata la mettà di quella, che da Napoli a Chieti conduce. Quandocche avvenga il termine di essa, si darà di mano alla Strada dell' Aquila ; e la nostra avrà mai principio? Noi ne disperiamo. Quindi saressimo contenti perdere il denaro contribuito; purche da oggi in poi si accordasse potersi spendere da noi per l'accomodo delle nostre vie quello avressimo a passare in altrui mano. Noi vedressimo in questo caso le opere animate da un infinito numero di Travagliatori. Tutti vi porteressimo le nostre braccia : Le spese si ritagliarebbero : Ben presto le Strade sarebbero perfezionate .

Noi non bisogniamo del solo camino, che da Chieti ci porti a Teramo. Ci sono necessarii quelli, per andare a tutte le Città, e luoghi principali della Provin-

## 

vincia. Sarebbe di un infinita utilità la Strada da Teramo all' Aquila direttamente per la volta della Montagna. Questa Città, che per il giro di Chieti ci sarebbe lontana quattro giorpate, non ci è disgiunta, che di un sol giorno, trapassandosi i Monti di Roseto. Anch' oggi per cola passa un gran numero di Vetture, che portano il vino, e l'olio in quella Provincia, Ma se potesse andarvisi col Carro, il trasporto facile animarebbe immensamente il Commercio interiore, ed il prezzo de' reciprochi prodotti diminuirebbe di un terzo .

· · · E si grande il bene, che una tal via abbreviata proccurarebbe alle due Provincie dell' Aquila e di Teramo, che fia un dovere fermarmi a rilevarne la di lei importanza. Siccome il nostro Suolo è ricco di vini, di olii, di fichi ec. così quello dell' Aquila è privo di tali benefizii almeno nella di lei gran parte . Ha però formaggi, lane eccellenti, zafferano, lino, mandorle, carta, marmi bellissimi ec. I Reatini, Spoletani, ed altri finitimi Popoli dello Stato Papale situati in luoghi commodi, ed in ottime strade, come generalmente sono tutte quelle del Regno Pontificio ; profittano della mancanza de' generi di que' nostri Concittadini e trasportandovi i di loro vini , olii , e frutta, ne ricevono la valuta in contante. Noi che potremmo provvederli di generi simili, per difetto della facile asportazione, non potendo darli allo stesso mercato, perdiamo nella concorrenza, e restiamo appantanati. Allora sono i nostri prodotti spacciati, quando siano venduti que' de' Forastieri. Ed ecco un doppio syantaggio; l'uno contro di noi, che non smerciamo le nostre derrate ; l'altro a danno degli Aquilani, i quali comperando a denaro contante, si esauriscono di denaro. Se privativamente con noi commerciassero, verrebbero i nostri prodotti commutati con quelli, de'quali pur bisogniamo, e de'quali ora ci Prov-

### As Falls fee als feed als fee als feed als fe

provvediamo dagli Ascolani, e dagli Anconitani. Noi riceveressimo in cambio carta, formaggi, zaflerano, lino, mandorle, marmi. E quando il Monitante fosse cresciuto fra noi, che fossimo nello stato d'intraprendere fabriche di panno, permutareffimo anco le

lane medesime.

· L'altro nostro vantaggio sarebbe unito a quello del Re. Codesta strada, la quale attraversarebbe la parte più alta della Provincia di Teramo è dessa, che ci porterebbe ne' luoghi, ove devono ripristinarsi i Boschi, e migliorarsi la Pastorizia; e dove ancora rinvienesi un immensa Selva degli Abeti di ragione dell'Illustre Feudo di Poggio Ramonte chiamato volgarmente Senarica, che si vede detenersi dalla Casa del Marchese Castiglioni di Penne., Una siffatta Selva, che ave Abeti di 11. fino a 18. palmi di giro; quale la mano sterminatrice dell' Uomo ha risparmiata per il difficilissimo trasporto del legname, prestarebbe alla Regia Marina un materiale immenso, e bastevole; finocche ristorate fossero le altre Selve ,.. Ma se la strada non sarà aggrandita e resa atta alla ruota; que' stupendi Alberi rimarranno per ornato della selvatica Natura, non per l' utilità dell' Uomo istruito.

L'utile, che si recarebbe a' poveri Montanari per così fatta via non è dalle mie forze il calcolarlo. Dico solo, che continovamente sarebbe impiegata quella Popolazione, ne costretta cangiare il proprio paese per sostentarsis. Dico in oltre, che la Pastorizia, e le Arti ne sarebbero infinitamente giovate. E se avvenisse un giorno, che si stabilissero fra noi le Ferrerie e la Metallurgica, appunto in que' luoghi avressimo ad osservarne le Officine. Ivi avrebbero e le braccia da travaglio, e le legna per loro alimento. Aggiungo dippiù, che questa strada sarebbe aiutata e sostentata dalle fatiche de' stessi Montanari. Costoro sebbene rozzi, non anno degradato lo Spirito, ne ebbeti le facoltà della

#### X CXVII. X

## ₩\$\&\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

mente, come le genti da riso. Comprenderebbero benissimo il di loro interesse e vi contribuirebbero con lavori improbi, e penosi. Le loro membra nerborute, le natie di loro forze sarebbero Spese per un opera da essi salutare, alla Provincia di Teramo, e deli Ap

quila, ed alla Marina del Monarca.

La mancanza de' Ponti su de' Fiumi, come si è accennato, è l'altro grande impedimento per un libero Commercio interiore . La Natura è così provvida fra di noi, che agevolmente potressimo attendere al traffico in ogni mese, ed in ciascun giorno dell'anno. Le nevi ,e le piove non sono ostinate ,e formidabili a ser gno d'impedire il traffico. Ne luoghi più alti, e ne siti più montuosi, le nevi neppure morto persistono; e godiamo nel cuore dell' inverno sovente il sereno; e la dolcezza della Primavera. Le strade ci sono di ostacolo; ma i fiumi ci tolgono la vita. Dovrebbe il giustissimo Principe Ordinare, che potessimo pur 1.01 2 nostre spese costruirci de' Ponti, come di formarci le strade . L' inarginamento de' fiumi ci porgerebbe un mezzo facile all'effetto. Fatto il dippiu, il meno sarebbe conseguente; ed il mezzo della questua Nazionale in ogni caso sormontarebbe quaiunque barriera".

Lo non niego, essersi per lo passato cidico faria alcuno prosetto da qualche Feudatario per la costruzione de Ponti sopra de nostri humi, e spezialmente su del Vuomano. Si riduceva a volersi a proprie spesio formare un Ponte, e de esigerne poi il pedaggio. Non era sperabile per codesto Barone l'ottenersi il permesso Reale per il di lui cattiyo disegno. Non si era più ne tempi difficili della Ragione, Sapeva il Principe, quanto gravi e molesti sieno ali Sudditi tali perpetui pesi, e quanto danno provenirne al Commercio. Non li era ignoto, che i Popoli nelle gravi utgenze dello Stato, piuttosto sono contenti di essere enormemente tassati, purche lo aggravio innisca, col bismente dello Stato, sono contenti di essere enormemente tassati, purche lo aggravio innisca, col bismente dello Stato.

#### )( CXVIII. )(

### あとがりれとがいみ、がとれ、かとれとかとか

gno medesimo; ma sdegnano un peso perpetuo ancorche picciolissimo. Non vi ha bisogno di Baroni, e di
tal sorta di Progettisti, quante volte vogliano angariare i Popoli. Noi non conosciamo, che il Re. A Lui
come Conservatore delle Società dobbiamo unicamente i nostri tributi.

Grande disgrazia è pur la nostra! Invece di esser contenti codesti Ricchi Uomini delle lodi, e delle benedizioni dell' Umanità, che sono il giusto compenso de' Benefattori: Incambio di chiedere dal Principe il merito delle Iscrizzioni, e della Statua, cercano mercatantare su delle Popolazioni, ed espiscare grandi usure dal di loro apparente benefizio. Non così gli antichi Greci, i Romani, ne così oggi i Savi Inglesi, quali a nostra vergogna modellano su di quegli Eroi le di loro grandi Opere . Non credono diminuire l' eredità de' loro Discendenti con ristorare a loro spese i Porti i Canali, le Vie, i pubblici monumenti destinati alle Arti, ed alla gloria della Nazione. La sola memoria del bene, che hanno recato; una pietra ove resti seenato il di loro nome è sufficiente guiderdone per il di loro cuore magnanimo e generoso. Si deve piagne re di tenerezza, allorche leggonsi nell'Opera del Dot. Galanti t. T. p. 404. i stabilimenti de' Privati Inglesi a favore dell' Umanità: Biblioteche publiche, Ospedali, Ponti, trasporto delle acque per gli aquidotti, tassa privata per le guerre di terra e di mare ec. ed essere si grande il di loro Entusiasmo per il publico bene . che spesso ne contrastino al Parlamento il diritto, che sovente pr vengono. Qual confronto vergognoso tra i nostri Ricchi Feudatarii, ed i Commercianti Inglesi! (a) Noi

<sup>(</sup> a ) La Società de' Privati di Dublino difiribulce dieci mila lire sterline all'anno divise in molti premit a chi

### M CXIX: X

# \*\*とかられらからからずらかられらからから

Noi manchiamo di canali interni, che approssimio al Vicino il superfluo; ne abbiamo speranza, cho possa una tale dencienza supplirsi. I nostri fiumi an pochissime acque tranne il caso delle alluvioni. Il Suo- lo in cui siamo; è ineguale ed una continuazione di alture e di discendenze. Siamo però impossibilitati di unirne le acque; ed in ciò potremo ammirare, ed invidiare le Nazioni commercianti, non imitàrle.

Il nostro Commercio esceriore potrebbe pratticarsi, e per Mare, e per Terra. La Marina ci presenta un litorale lungo la patre dell'Est e del Nord, ed una situazione facile a poter mercatantare per l'Adriatico, e per il Mediterraneo, ma non ci porge alcun Porto, ne alcuna buona Rada, ove poter approdare almeno li Bastimenti Mercantili. Questi, allorchè vengono a caricare i nostri generi, o a portarci il sale ec. debbono ancorare lontano, e far uso delle Filuche. Si e osservato, che nuna prattica Mariantesca è del nostro partaggio; e che tutta la perisia consiste in pochissime, ed assai picciole Barche pescarecce. Le quali mai si stendono in alto Mare; ma serpeggiano lido lido per tirarsi a terra, subitocche non si veda una perfetta calma.

Le mercanzie stesse di Sinigaglia ci vengono trasportate da Bastumenti Papalini. Ha alcun anno, che veggiamo le Barche Napolitane ne nostri ildi a caricare i grani. Saressimo pur felici, se codesto scolo fos-

a chi singe meglio, fabiica migliori manifatture di lana, di Jeta, di Porcellana, ai casta: a chi avvà fatto um miglior Allievo: avvà invontata una miglior machina per l'Agricoltura; ed avvà coltivata una maggior effensome di serva; a chi avvà piantata maggior quantità di Alleri utili: a chi avvà disfercate paludi, sagni di



se costanemente continovato: ma dobbiamo con nosurro rincrescimento dolerci delle avanine de Negozianti Napolitani. Eglino a loro talento ci si mostrano ; non ricevono, che semplicemente i rrani, e lasciano perirci gli altri prodotti. Coò non basta; Ci fanno una legge troppo ristretta del prezzo, che avviliscono, come vogliono: Ed infine ne pretendono un Commercio esclusivo, ch' è il pegiore per quetta Provincia:

A ciò contribuisce la ne era povertà, e la scarsezza dell'intendimento: perchè se fossimo nello stato di asbortar noi stessi i nostri generi almeno ne' vicini luoghi di Ancona, di Venezia e di Trieste, il Commercio fra di noi si porrebbe in uno stato non indifferente: nè sorgiaceressimo alla pressione, che ora ci si fa soffrire. Egli è pur vero, che le Rade son basse, ed incapaci di sostenere fuori de piccioli Legni: Pure potressimo imitare gli Esteff, rhe si fermano alquanto lontano . o far de carichi in Pescara , la quale non è molto distante. Hassi dunque a rifondere una simile deficienza piuttosto alle trascritte cagioni le quali ripetiamo I. A torpore, ed a poca turanza del proprio interesse. Non espongono i nostri Provinciali, come gli altri del Regno, le loro urgenze al Governo: Aspettano che da se o come se nient'altro avesse a fare. si rivolga alla Provincia di Teramo, e le offerisca la tratte, le esenzioni, il favore. Il Alla niuna prattica ed istruzione di nautica. Noi, come i Moscoviti a tempo di Pie ro il Grande, veniam meno, se ci si lascia montare su di una Barca III. Alla mancanza del Numerario . Qualuncue picciolo Bastimento; qualsivoglià tenue Carico richiede un considerabile contante. Tra noi non vi ha, chi ranto denaro si abbia, ed alcuno, che ha fama di possederlo, è un palustre Augello, il quale invece di portarlo al Compercio, lo intana . e nasconde dagli occhi de' Viventi, come il Pluto di Luciano,

### X CXXI. )(

# 

Si è accennara una divisione di questa Provincia vicino Chieti oltre del fiume Vomano, e che sia ricca spezialmente in Olio. Codesta porzione ha relazione con Mercatanti Chietini , i quali comprano intieramente quel genere, e lo imbarcano per Trieste. Onde di essa non si vuò qu'i parlare. Solamente si cerca far menzione del Commercio attivo, che il resto della Provincia ave coi Marcheggiani e spezialmente Ascolani. Egli è tanto vantaggioso, che ben può dirsi ricevere il Contado Teramano dallo stesso la sua vitalità! Come altrimenti pagare i pesi fiscali, e provvedere agli altri bisogni ? Noi diamo loro grano, buoi, animali negri, palombina o sia sterco di piccioni. Eglino ci somministrano canapi, tele grossolane, ferramenta, carta, aranci, prime frutta; Queste spezie non possono coprire il nostro credito; percio ne tiriamo il contante, il quale per altro viene da' nostri Mercanti nuovamente alla Marca asportato in Fiera di Sinigaglia. E' necessità quì il considerare, che noi potremmo esentarci dalle merci degli Ascolani, e per lo contrario questi sono nell' assoluta necessità di far uso de' nostri prodotti; Sebbene essi abbiano portato l'agricoltura ad un grado eminente, il loro territorio è ristretto ed incapace da sostentare la numerosa Popo-·lazione e di sostentare le razze degli animali.

Il Regnante Pio VI. di tanto gran cuore quanto si è ragionato, sembra in parte attualmente provvedere a tale deficienza. Il littorale Ascolano nei luogo che dicesi porto di Ascolì è ricoverto dalle acque stagnanti per buon tratto di terreno. Ha Egli di già ordinato o scolo per mezzo di amplissimi canali, ove si possa, e dove bisogni rialzare il terreno, che trovasi più basso del mare, ha dato delle istruzioni per gettarvisi sopra il fiume Tronto, il quale deponendovi il limo del torbidume, lo riparera, e vi farà l'effetto medessimo del Nilo in Egitto, e di molti altri fiumi nell'.

# \$ 5 kes \$ 5 kes

nell' Asia e nell' Africa. Se il Papa verrà a capo de' suoi disegni, gli Ascolani avranno meno bisogno delle nostre cose; e noi torneremo all'antica indigenza, ed a morirci di sete fra le acque.

Quantunque la nostra Agricoltura sia in uno stato negletto ed avvilito, sebbene nulla possano contribuire le nostre manifatture al commercio; pure l'un anno per l'altro dalla nostra Provincia si estraggono cinquanta mila moggia di grano e di prodotti cereali; salme dieci mila di vino ed aceto (a); quaranta mila metri d'oglio; dieci mila libre di tartaro di botti quantità di pani di liquorizia; trenta mila libre di lana; due mila animali negri; due cento bovi; stracci, palombina, pelli, ceneri di feccia ec. majoliche, panni grossolani ec. molta parte di tali generi viene perduta e stagnata nella Nazione per mancanza di tratte. Fingasi però lo smercio libero, e l' introito intieramente si faccia a nostro favore: Si figuri un introito al di sopra di ducati duecento quaranta mila; noi non giungeremo a conquagliare i nostri bisogni, ne saldare i nostri debiti. Si è detto, che per chincaglierie, salumi, droghe, cera, cuojame, metalli, tavole, travi, mercanzie di commodo e di lusso bisogniamo di anmui ducati cento mila: per ferro ed acciaio alla Real Corte ducati dodeci mila: per sale altri cinquantamila: ducati venti mila spendiamo in Ascoli per la so-·la canape: vogliamo cento venti mila ducati per la Regia Corte : rifonder dobbiamo alla Capitale per studii de' nostri Figliuoli, liti, seterie, libri, dolci, carteggio almeno ducati trenta mila. Per profitto che da lo Stato Allodiale di Atri alla stessa Regia Corte si esitano altri ducati 18. mila. Unite tutte le sudette partite formano un esito di ducati 350, mila.

·Ma

<sup>(</sup>a) L'estrazione del vino e dell'aceto potrebbe esseve immensa, se vi soffe chi gli voleffe.

#### X CXXIII. X

## A. Fr. A. Fr. A. Fr. A. Fr. A. Fr. A. F

Ma non cessano neppur quì i nostri dispendii. Fra gli altri sconcerti di questa Popolazione uno non leggiero si fa derivare dagli usi mal intesi della Religione. Quasiche non sia il Dio medesimo, che si adora in ogni luogo; ne la stessa credenza, che si professi, si vede ne tempi migliori, quando i campi necessitano della mano dell' Uomo, una miserevole emigrazione di Persone di ogni condizione e di ogni sesso allo Stato Papale; le quali sotto pretesto di divozione e di voto al B. Bernardo da Offida, a S. Francesco di Assisi, ed a nostra Donna di Loreto colà si portano, e per l'intiere settimane non senza dispendio vi si trattengono. Ordinaria cosa è vedere i Parochi alla testa di 40., o 50. Filiani condurvicisi recitando Salmodie, e quasi rinovando le funzioni, ed i tempi funesti de' Flaggellanti. Qual detrimento ne ricevano il costume, l'Agricoltura, le Arti, il Commercio, può considerarsi. Infatti costoro, che ordinariamente sono Padri e Madri di Famiglia lasciano i loro figli e figliuole abbandonate , le quali profittano di un tal frattempo per pratticare la corruzione . Questi, che non vedono faticare i Genitori, non lavorano neppur'essi. Intanto i Vicini, i quali scorgono la Campagna abbandonata, tolgono confini, occupano terre, tagliano, rubbano.... Veh quanti mali! il costume in perdita, in mancanza l' Agricoltura, adito a litigi, alle sceleragini! Chi sa l' Istoria può portare in confronto le vicende delle Crociate.

Il calcolo politico ascende ad una perdita troppo considerabile. Ma fermandoci ad un materiale, ed al denaro, ch' esce dal Regno sorpassa ancoi duc. 20. m. In effetti fingiamo, che solo 10. m. Persone emigrino, e stano assenti dalla Padria una settimana. Assegniamo catlini due al giorno per la fatica di ciascuno, monteratino a duc. 12. m. Lusinghiamoci, che cadauna Persona per Viaggio, limosine ai Santuari, e bagattelle, che soglionsi riportare in tali occasioni alle proprie lache soglionsi riportare in tali occasioni alle proprie

miglie,

#### of CXXIV. )f

# れるかられらいれるかられるようれるようからが

miglie, comecche spenda molto dippiù, consumi carlini 10. Questi formeranno duc. 10. m., che uniti ai duc. 12. m. monteranno a duc. 22. mila.

Posto ciò riassumiamo il calcolo, e formiamo uno

stato d'introito e d'esito il meglio, che si possa.

| INTROITO.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Grano, ed altre spezie cereali rommola 30. mila Olio metri 40. mila Vino, ed Aceto 10. mila Salme Tartaro di botti 10. mila libre Liquorizia Animali negri 2000 Bovi duccento Gallinacci 18. mila Stracci, palombina, pelli, ceneri di feccia, | - 60. 000<br>- 120. 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 15. 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 00 400  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | - 12. OCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | - 08. 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | - 04. 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300       |
|                                                                                                                                                                                                                                                | panni grossolani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 10, 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | panni grossolani — — — — Majoliche — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 10, 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |           |
| In tutto                                                                                                                                                                                                                                       | - 243. 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Alla Regia Corte per Fuochi 20. mila                                                                                                                                                                                                           | 120, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Fiera di Sinigaglia, e tutti gli altri esiti                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| di denaro fuori Regno                                                                                                                                                                                                                          | - 100, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Ferro, ed Acciaio alla Regia Corte                                                                                                                                                                                                             | - 12. 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Canape di Ascoli                                                                                                                                                                                                                               | - 20.:000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Emigrazioni Religiose                                                                                                                                                                                                                          | - 22. 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Alla Capitale almeno 50. mila, si tassino                                                                                                                                                                                                      | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Zina Capitale allicho joi inna i si tassiso                                                                                                                                                                                                    | - 30. 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| per trenta mila                                                                                                                                                                                                                                | - 50- 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Per lo Stato di Atri si mandano in Napoli -                                                                                                                                                                                                    | - 30, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Per lo Stato di Atri si mandano in Ivapon -                                                                                                                                                                                                    | 7 10, 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| In tutto                                                                                                                                                                                                                                       | 372. 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Supera l'Esito in ducati                                                                                                                                                                                                                       | 129. 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |

### み、たとも、たとれ、たとか、だとれ、たとう。

Secondo questo calcolo noi dovressimo essere le più povere, e pezzenti Persone della Terra, mancare totalmente di contante, ed essere ridotti, come i Spartani, alle monete di ferro. Eppure ci troviamo in rapporto agli antichi tempi in uno stato assai migliore; e si osserva girare presso di noi qualche numerario. Non vi vuol molto ad indovinare, onde provenga. Noi sianio tenuti passare alla Regia Corte ducati cento venti mila. La maggior parte di questo denaro 1esta in Provincia a cagione de' Fiscalarii, degli Onorarii de'Ministri, de' Governadort Allodiali, del salario per Utfiziali , Soldati , Birri , Fucilieri ec. , Torna a spandersi alla circolazione, e salda le nostre piaghe. Ora fingiamo, che il Principe nulla debba per Fiscali come in Prussia, ne voglia mantenere i Salariati, o sospenda le mercedi pel bisogno dello Stato, come Carlo I. di Angiò; allora per supplire ai ducati cento venti mila annui, e quali non si potrebbe più pagare col denaro del Principe, dovrebbero i Privati cominciare ad impegnare, e poi ad alienare i di loro fondi; le Università i loro demani; ed indi abbandonare la Padria e fuggirsene dal Regno.

Lo ppendere, che si fa adunque del denaro della Corte è quello, che non ci priva totalmente di esso. Ma siccome non è questo uno stato assicurato di una costante durazione, perche potrebbe cangiare colla volontà del Principe; così è necessità, che alla perfine ci volgiamo ad un fondo di certezza, di cui alcuno non possa privarene. Tal è appunto la migliorazione dell' Agricoltura, che, accrescendo i prodotti per un Commercio esteriore, ci moltiplichi l'introito; e tale la introduzione, e perfezione delle Arti, che ci diminuiscano l'esito. Abbiamo ripetuto, che ancora resta a coltivarsi molto del nostro territorio; e quante manchiamo di arte, e d'industria nel poco, che si colstita. Mettiamoci al coverto degli Egosita, Cardiamo,

- V 100

### )( CXXVI. )(

# એ રાજન્ય મારાજન્ય કાર્યક એ રાજન અને રાજન અને રાજન અને રાજન

che per tale accrescimento potressimo rifondere al Forastiere altre tommola cinquanta mila di grano. Si è ad evidenza fatto vedere, che per la sola mancanza degli Ulivi su de Scucchi siamo in un'annua perdita di due milioni di ducati. Ristringiamo i nuovi prodotti della migliorazione della pastorizia ad altri soli ducati dieci mila. L'introduzione delle nuove arti, e la buona prattica di quelle, che vi esistono ci faccia risparmiare altri ducati cinquanta mila: In questo caso accresceressimo il nostro montante di due nilioni e settuata mila dippiù.

Supplimento d'introito, se l'Agricoltura, le Arti, ed il Commercio fossero migliorate nella Provincia

di Teramo .

(a) Grani, ed altre spezie cereali — 60. 000 Olii, le5nami, piantoni, frondi ec. — 2. 000. 000 Pastorizia — 10. 000

Risparmio per le introduzione, e mi-

2. 120. 000 E quì

<sup>(</sup>a) Non vorrei, che alcuno mi notalfe, che monollame en ell'Artic. Agricoltura avelfe calcasae, poterfi rifondere ai Forastieri molto di più di giano, portata la miglio azone della Passorate da mi giado emininte, poi ultimo mi sia così rispretto. Lo bo volusto raccorciare i calcoli a più della mettà per maggiomente avvuolerare quello fe detto, o non trovare opposizone. Mi spoteva replicare, che i topi i magazzeni cativoi, le sosse le piove, l'intemperie delle silagioni, la scioperaggine medefima dell'Uomo mangiavano, corrompevano, guamedima dell'Uomo mangiavano, corrompevano, guamedima mandavano a male il genre medefimo in buona parte: E così, pure, che gii Agnelli avvebbero posisto morire, le-Pécore arrognirs, avvenire un epidemace. E che il Sole non rifoldads en chiaro merizgio ce.

### A. Face, A. F. ALE A. F. A. F. A. P. F.

E quì è appunto dove mi rimango, lasciando libero il campo a' migliori Pensatori d' impiegare le di loro penne a prò della Padria. Io conosco, che non ho ritratto fuori di un rozzo abbozzo di quanto conveniva su di questa importante e delicata materia: che il mio stile non sia energico, e manchi della forza, che persuada. Egli dippiù non contiene calcoli esatti. Pure penso di esser stato conseguente nelle mie idee, ed avere proposti mezzi facili, niente dispendiosi, e facilmente atti a realizzarsi presso di qualsivoglia più meschina Popolazione . Mi è convenuto l'andare a tentoni, ed accostarmi al vero il più, che per me è stato possibile. Fino a che dal Sig. Zannoni non ci sarà mostrata la carta del Regno, non sapremo la vera dimensione del nostro Suolo. Per altro io dubito, che anco con una tal carta possa venirsi a capo della giusta estenzione specialmente della nostra Provincia. Noi sapremmo il vero di lei perimetro, e contenuto, se fosse in un' Area piana; ma come rettamente appurarlo in una superfizie irregolare, che ad ogni poco si rialza, si abbassa, e rinova le sue convessità ? A codeste riflessioni io chiamo le Società Padrie. Elleno, per quanto a me pare, dovrebbero diriggere i primi passi alla misura de'terreni della Provincia, saggiarli, descriverli, e formarne carte topografiche, e corografiche, per istruirvi le operazioni dell' Agricoltura, e della Pastorizia secondo la capacità tertitoriale, le posizioni de' luoghi, l'attitudine del Clima. In seguela di tali operazioni si potrá sperare un calcolo giusto senza tema di abbaglio. Come dunque poteva io senza tuttocciò lusingarmi di una piena riuscita? Ho creduto far meglio consultare le private notizie

di Persone intelligenti (a) e dissinteressate, che di

(a) Dibbo con gratitudine mominare i Seggitti, che
banno avunto la bontà di ajifermi, e preflarmi de

### K'CXXVIII. K

# મુંદ્ર મુંદ્ર ફેર્યુ ક મુંદ્ર

avvalermi de' registri Doganali, e delle Percetto rie . Oltredicche come averli in mano senza un' ordine espresso del Principe ? E' noto esser que' chiusi tutti, custoditi, ed impenetrabili più de' misteri eleusini. Sarebbe stato per altro un perdervi inutilmente il tempo. Il Commercio interlope sostiene questa Provincia. Il Dottor Galante da il 30, per 100, alle introduzione fraodolenti di ciocche si introita delle merci Forastiere. Ciò potrà stare, ove il litorale, ed i passi sieno chiusi e ben guardati; ed i confini di una Provincia non attacchino con que' di un Regno estero. Ma dove ciò non avvenga, a me pare, che di ogni 100. ducati di merci, 30, si portino in Dogana : In effetti lo stesso Dortor Galanti f. 11. p. 249. ha ricavato da' libri Doganali, che per lo spazio di cinque anni; cioè dal 1782, per tutto il 1786. l' Apruzzo avesse estratte salme di olio 11784. e che l'estrazione dell'anno commune sia di salme 2356. : Quandocche ho fatto vedere dover essere in 40, mila meeri in circa .

Per tali mottivi adunque penserei poter i presenti Saggi essere risparmiati dalla maldicenza; anche sulla considerazione, che qualunque Opera meglio direta non è priva di errori, da'quali solo è esente il

Sommo Moderatore .

Perfestasque, jubet, perfestum absolvere partes.

lumi per questi Saggi. Tali sono: il testè lodato Baron Tulli, ed i Dottori D. Rocco Schips, D. Biaggio Michitelli, D. Andrea Sardelli, Uomini crudisi e di buon senso.

Nella p. 50., ragionandosi del danno per la non pian-

#### of CXXIX. X

# المجارية ويمار الإدويجار الحدويجار الجدويجار الجرويجار

piantaggione ne' Stucchi, si è fatto ascendere a soli ducati cento venticinque mila, non ostante siansi assegnate circa cento piante per ogni tommolata sulla estensione di venticinque mila moggia di terreno. Devesi quindi dichiarare, che la dimensione de' Spucchi oltrepassi le moggia sessanta mila. Ma, alcuna parte trovandosi ingombrata da Querce, da fossati ec. le quali cose per altro non potevano occupare più della terza parte, si è voluto restringere il calcolo, per ritoglierci da qualunque gallimathias, a meno della mettà : Ma si è poi sbagliato nella formazione numerica immensamente. Dove dunque s'è scritto, che la piantagione degli Ulivi, della quale ci priviamo, sia di due cento cinquanta mila, deve dirsi essere di due milioni, e cinquecento mila piante, e l' annua perdita di un milione e due cento cinquanta mila ducati . Quella , che si fa del legname, de' piantoni, delle frondi, si utile pastura per le pecore ; e l' altra che si cagiona al Commercio , ed all' Erario del Principe, cresce a proporzione. Si può affermate francamente, che in tutto il danno ascenda a circa due milioni di ducati.

FINE

ERRATA Introduzione

Pag. 1x. esigeono Pag. xvi. tiensi

Agricoltura

Pag. XVI. mglorazione

Pag. XIX. 260. tommolate 1b. 330. mila tommolate

Ib. tommolate di grano Paz. XX. beneficarsi

Pag. XXXII. volatizza

Pag. XXXIX. ed il celebre Rain

Pag. XLVIII. Capi acdi 16. ponatura

Pag. L. cinpuanta

Pag. LXXXII. Manopolio

Pag. LXXXIII. riparmiare le fatiehe

era quasi Pag. LXXXIV. erano quasi non

Pag. LXXXVII. on

Pag. XC. oco tempo Pag. CV. drlla

della venefiche Pag. CVII. venefice

Pag. CVIII. allora esservasi allora osservavasi

Pag. CXII. sorspesa scrpresa. Pag. CXIII. dell' Ariofto e dall' Ariofto, e dal Tasso

del Tallo

appantanate Pag. CXVI. aoppntanate Vomano

Pag. CXVII. Uuomano Olio Pag. CXXII. Oglio

Pag. CXXV. resta , che resta

estage siansi

migliorazione

260. mila tommolate 330. mila moggia di grano

tommola di grano bonificarsi

volatilizza

Ed il Celebre Raynal

Capaci di potatura

cinquanta Monopolio

poco tempo

risparmiare le fatiche

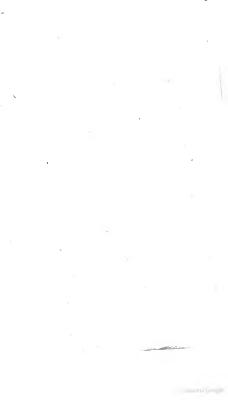